

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

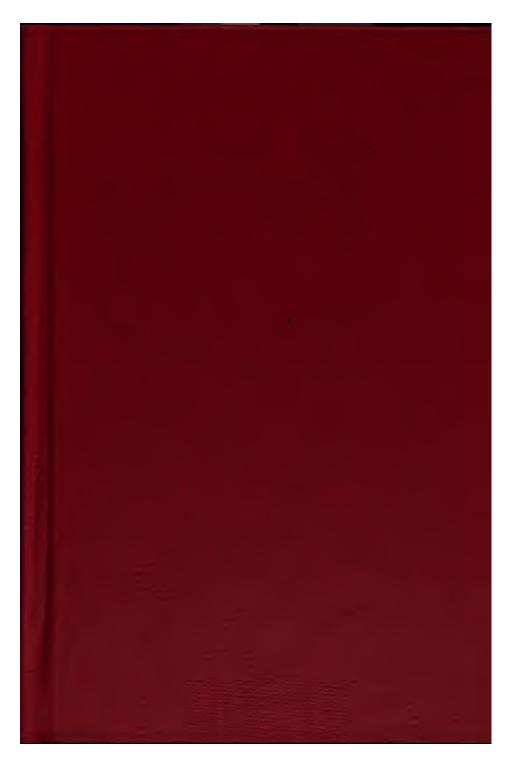



e article de la constitución de

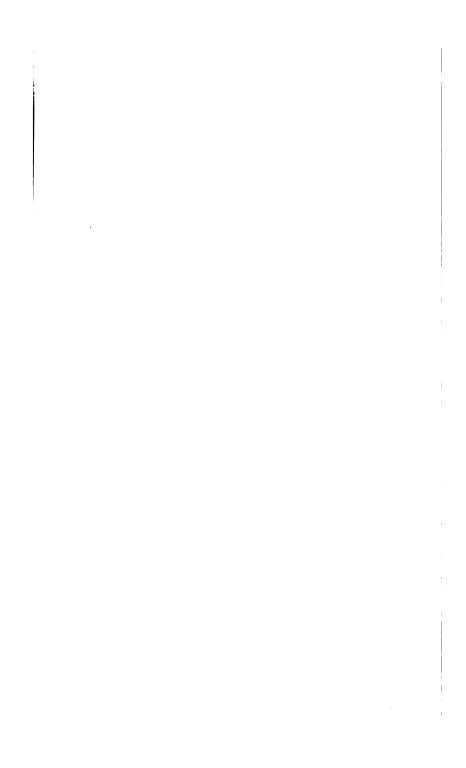

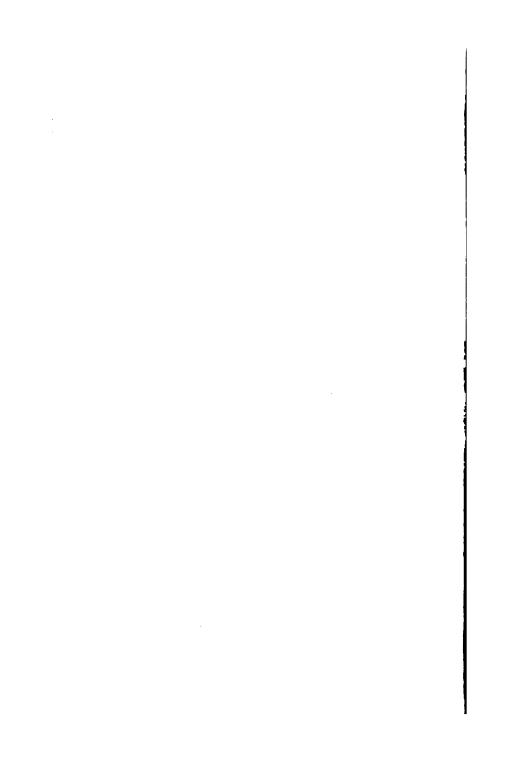

# M. FRESCOBALDI

## RIME

Testo di lingua

PISTOIA

TIPOGRAFICA PISTOIESE

Carducci, Bongiovanni e C

1866.

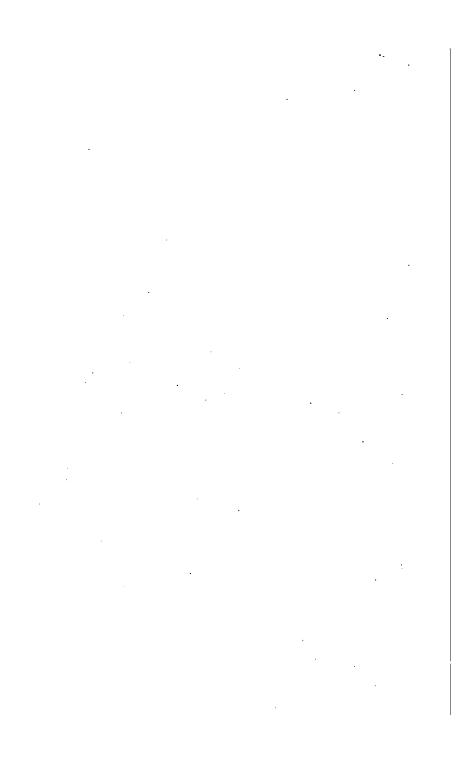

• . .

# RIME DI MATTEO FRESCOBALDI

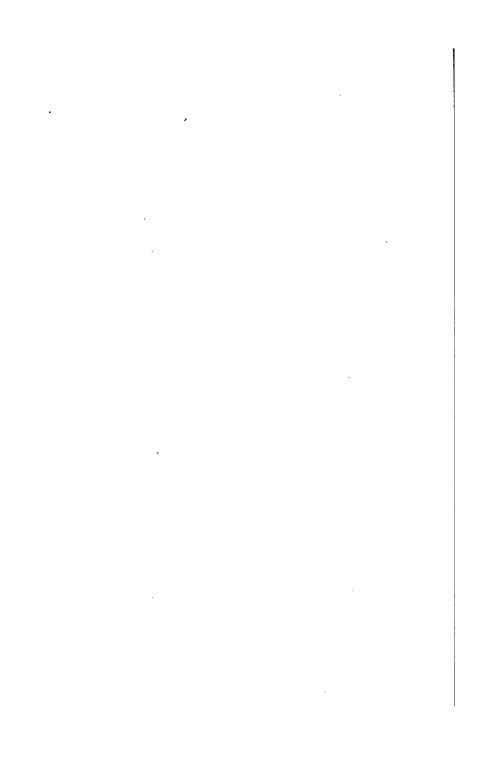

## RIME

DI

## MATTEO DI DINO FRESCOBALDI

ORA NOVAMENTE

RACCOLTE E RISCONTRATE

SU I CODICI

DA

GIOSUÈ ÇARDUCCI.

PISTOIA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA PISTOIESE

Carducci, Bongiovanni e C.

1866.

(Proprietà Letteraria)

シスト

## DI MATTEO FRESCOBALDI

E DELLE SUE RIME

TESTIMONIANZE E NOTIZIE.

P.Q4471

- 1.) G. M. Crescimbeni. De' coment. intorno all'ist. della volg. poes. Venezia. Basegio. MDCCXXX. v. II, p. II, l. III, § xxiv, pag. 138.
- « Matteo Frescobaldi fiorentino, figliuolo di Dino . . fioriva circa il 1333, come si cava dalle . . . sue rime della Chisiana, e morì nel 1348, come scrive Donato Velluti . . . storico di quei tempi. »
- 2.) Donato Velluti. Cronica dall'anno MCCC in circa fino al MCCCLXX. Firenze. Manni. MDCCXXXI. 4. pag. 39 e segg.
- « Del detto messer Lambertuccio furono più figliuoli, Lippaccio, Taddeo, Dino e Giovanni nati di lui e di monna Minga che fu de' Cavicciuli.
- DINO, figliuolo che fu del detto messer Lambertuccio, . . ebbe per moglie monna Giovanna . . . la quale poi fu monaca in San Donato a Rifredi. Il detto Dino morì già è cinquant'anni . . .: rimase di lui due figliuoli, MATTEO e-Lambertuccio.
- » Il detto MATTEO di Dino fu di comunale statura, grande giucatore, spesse volte vestito con bellissime vesti (e

tal otta tagliate e non cucite si vendevano o impegnavano), alcuna volta vilmente vestito. Morì nella mortalità del 1348 d'età di quaranta anni o più; non ebbe mai moglie. Rimasene una bastarda; la quale stette poi per fante di Nicolò; e poi s'andò via, e morì poichè Lambertuccio . . . . .

- » Seguita di GIOVANNI, il quale fu figliuolo del detto messer Lambertuccio: il quale fu di comune statura, buono trovatore e sonettieri e di forti rime; bello e grande sonatore di chitarra e leuto e vivola . . . Ebbe per moglie monna Gemma, figliuola che fu di messer Pigello de'Conti da Gangalandi; della quale nacquero più maschi e femmine tra gli altri Pigello e Lippaccio. »
  - 3.) G. M. Crescimbeni. Op. cit. loc. cit.
- . . per le vestigia del padre camminando, scrisse con tanta dolcezza e leggiadria d'amore, quanta ne usò ogni altro più rinomato di quel secolo, tolto il Petrarca . . . Da tutti questi componimenti considerati unitamente chiaro apparisce che egli non men che il padre può dirsi rimatore del secol d'oro, e si debbe connumerare tra quelli che, sebbene alla toscana poesia non diedero l'essere, nondimeno, perchè finirono di pulirla e nobilitarla, più che padri è il dover che si chiamino. >
- 4.) F. Zanotto. Lirici del sec. primo, secondo e terzo. Venezia. Antonelli. MDCCCXLVI. 4. pag. 512.
- Fa meraviglia come in parecchie delle più riputate nostre istorie letterarie non si faccia menzione di lui . . . È ben degno di essere nomato scrittore del secolo d'oro e meritare che altri si adopri a renderlo di pubblico diritto. >
- 5.) Discorso preliminare alle Rime di m. Cino da Pistoia e d'altri del sec. XIV. Firenze. Barbèra. 1862. 16. pag. LI.
- « . . amico del Petrarca meritava di essere, per la gentilezza del suo comporre se non della vita, Matteo Fresco-

baldi, giustamente annoverato dal Crescimbeni tra quelli che, sebbene alla toscana poesia non diedero l'essere nondimeno perchè finirono di pulirla e nobilitarla, più che padri è dover che si chiamino.

- 6.) Pietro Dazzi. Prose e poes. sc. in ogni sec. della lett. it. — Part. sec. Poesie. Sec. ediz. del tutto rifatta. Firenze. Barbèra. 1864. 8. pag. x.
- « Con tanta leggiadria, con tal finezza di squisito sentire compose i suoi canti d'amore, che giustamente si ripone fra i perfezionatori della volgar poesia. »

#### п.

- L. Allacci nell'indice de'suoi Poeti antichi (Napoli. d'Alecci. 1661. 8) cita Matteo di Dino Frescobaldi fra quelli che oggidì si conservano nelli codd. Vaticani, Chisiani e Barberini. Io verrò qui sotto indicando i codd. che furono come fonti a questa nuova raccolta delle rime di M. F.
- 1.) Chigiano 580. Contiene al f. 751 alcuni son. di M. F.; uno de'quali, e fu la prima poesia di Matteo data a stampa, venne pubblicato per saggio dal Crescimbeni nel cit. l. de'Coment. (Roma. 1710. Venezia. 1730) e quindi inserito nella Racc. di rime ant. tosc. (Palermo. Assenzio. 1817. 4. III 395) e fra i Lirici del sec. I II e III (Venezia. Antonelli. MDCCXLVI. ediz. in 4 e in 24) e in Rime di m. Cin o da Pistoia e d'altrigià cit. È il III del l. II di questa raccolta.
- 2.) V a ticano 3213 che fu di Fulvio Orsini. [V. nelle annotazioni a questa raccolta.] Il Crescimb. l. c. afferma esser questo

il ms. a cui si riferisce F e d e r. U b a l d i n i citando nell' i n d. ai Docum. d'am. del Barberino una canz. di M. F. e che le rime del F. vi si leggono al f. 500. Primo a pubblicare di su questo cod. due son. del n. a. [ IX e XII del lib. II nella pres. st.] fu il Perticari nel Giorn. arcad. (t. I. quad. IV. apr. 1819); e quindi furon raccolti negli Opuscoli di G. Perticari (Lugo. Melandri. 1823. 8) e nelle Opere (Bologna. Guidi. 1839, 4. II 269). Male dunque vantasi F. Trucchi di essere egli stato il primo dopo il Crescimb. a scoprire rime del F., e mal lo corregge il visc. de Batines (Art. 2 su la raccolta del Trucchi in Ricordi filol. Pistoia. 1847. n. 14. pag. 212) asserendo a Salvator Betti l'ediz. arcadica. A ogni modo il Trucchi fra le Poes. it. in ed. (Prato. Guasti. 1846. I 71) oltre un de'son. editi dal Pertic. [ II IX. ] altri cinque ne diede dal cod. vat. e sono il I, V, VIII, XXIV, XXXVI del nostro l. II. È da avvertire che degli editi dal Perticari e dal Trucchi quelli che ora sono I, IX, XII, XXIV nel II della nostra raccolta vennero ammessi fra le cit. Rime di Cino e d'altri ec. [si designano per R C. nelle annotazioni]. Ultimamente in un fascic. di 16 pagine intit. Rime di M. F. ora per la prima volta pubblicate. (Firenze. Stamp. del Vocab. e dei testi di lingua. 1864) l'ab. cav. G. Manuzzi pubblicò 12 son. e una canz., quali l'amico suo conte A. Mortara gli avea tratti da questo celebrato cod. vat. e confrontati nella maggior parte ai codd. magliab. Esso sig. Manuzzi, che adornò di postille lessigrafiche il lavoro dell'amico, ci fa nell'avvertenza sapere che il Mortara queste rime le aveva presso che allestite per la stampa insieme con quelle dello stesso poeta (ridotte a miglior lezione) che si leggono in diverse raccolte, con più il son. Io mi risolvo come neve al sole che si legge anonimamente fra le Prose e Rime di Bonaccorso da Montemagno (Firenze. Manni. 1718. 12. pag. 249) e che il cod. vat. attrib.

al nostro Matteo. La canz. pubbl. dal Manuzzi comparisce nel I della pres. raccolta sotto il n. 1, i son. nel l. II. sotto i e sotto il n. xxII il son. dato dal Casotti nelle Annotazi oni alle Rime di B. da Montemagno con l'avvertenza che si legge fra molti son ettidel Monte magno in un cod. ms. della stroz, e in altri codd. si dice essere d'aut. inc. Avverto anch'io che nel 1831 per nozze Tipaldo e Carta fu dato fuori con altri cinque sotto nome d'inc. aut. pe' tipi d'Alvisopoli dal Gamba, il quale li desunse da un cod. del dott. D. Rossetti conten. la St. della guerra di Troia di G. delle Colonne, e nel 1862 fu ristamp, fra le Rime del Montemagno recate a miglior lezione con un ms. riccard. da M. Dello Russo (Napoli, Ferrante. 8). In fine l'avv. P. Bilancioni mi fa sapere che in altri codd. va sotto altri nomi e che il red. 151 lo ascrive recisamente a Giovanni da Prato. Anche il son. Per riposarsi su le calde piume edito pur dal Manuzzi e raccolto nel II. di questa st. sotto il n. xxxiv. come mi ammonisce esso sig. avv., era stato profferto in luce da D. Rossetti nell'opera intitol. Petrarca, Giul. Celso e Boccaccio, illustraz. bibliolog. ec. (Trieste. Marenigh, 1828. 8.) Lo diè il Rossetti [pag. 387] per un madrigale del Petrarca, avendolo ritrovato monco dei versi 10 e 13 in fine al canzon. di m. Francesco in un suo cod. del sec. XV. E pubblicò anche una postilla marginale di questo tenore: « Hic scribit genero suo de Borsano in hunc modum. Audies. Cum petierat: quidnam faceret, et quamnam vitam duceret; fuit ei responsum: quod valde gaudet, et se dat quieti et otio et quotidie ibat vagabundus: quare scripsit, ut contra, ad litteram, et sibi misit per unum eius famulum qui sibi prædicta retulerat. > Ciò non di meno il Rossetti annotava: « Se taluno tuttavia crederà non potersi ascrivere al Petrarca questi versi, io non glie ne farò contrasto. > E per vero può darsi che il copista e po-

stillatore del codice rossettiano fosse ingannato a crederlo del Petr. dalle frasi che in questo son. si leggono male imitate di su quel famoso del Petr. La gola il sonno ec. Debbo poi alla gentilezza dell'avv. Bilancioni, cortese come dotto raccoglitore di tutto ciò che riferiscasi agli antichi poeti italiani, sette altri sonetti di M. F. che omessi dal Trucchi e dal Mortara pur si leggono nel vatic. e vengono ora primieramente alla luce nel II di questa racc. sotto i n. vi, xiii, xv. xviii. xxv, xxx, xxxv. E debbo molte grazie anche al ch. sig. Manuzzi, il quale mi permise l'uso delle rime da lui pubblicate e delle utili postille e per le altre rime mi diè supplimenti correzioni e varianti. Il Perticari il Trucchi il Manuzzi il Casotti il Gamba il Rossetti sono cit. nelle annotaz. a questa raccolta con le abbreviazioni Pert. T. M. Cas. G. Ross. e vengono segnate d'asterisco le postille desunte dalle loro pubblicazioni.

- 3.) La ure nziano pl. XL cod. XLVI [L. nelle annotazioni a questa racc.] cart. in 4. del sec. XIV. È cit. dal Quadrio nelle Correz. e d aggiunte alla Stor. e rag. d'ogni poes. [VII 163] come contenente rime di M. F. a F. Ventura. E contiene di fatto i due sonetti ora per la prima volta pubbl. nel II sotto i n. xxxvII e xxxvIII, con questa differenza che fra Ventura monaco si cambia in ser Ventura Monachi, il frate nel cancelliere del popolo fiorentino, che, quando Matteo gli scrivea, doveva esser forse ambasciatore a'Pisani. Di lui si leggono rime negli strozz., e un son. ne pubbl. il Crescimb. III 156: morì, come Matteo, nella pestilenza del 48.
- 4.) Rediano 151. 184. ora laurenziano [LR nelle annotaz. a q. racc.] cart. in f. del sec. XV. Su questo cod. gli academici della Cr. citano le rime così di M. F. come di molti altri antichi. Di M. F. oltre il son. pubbl. di su'l chig. dal Crescimb. [II III], contiene a c. 112 altri 7 sonetti, e sono

la prima volta stamp. in questa racc. al l. II sotto i n. 11, IV, XXI, XXXIII, XXIX, XXXIII, XXXIII, A un dotto uomo e di queste cose intendente par forte da dubitare che i son. del red. pertengano a M. F. freschissimo e tersissimo rimatore e non siano più tosto fattura di un Frescobaldi posteriore fiorito nel quattrocento. Pur ammettendo il dubbio, i son. del red. per la lingua e pel sistema di versificazione specialmente delle terzine mi paiono poesia del primo trecento: potrebbe a un caso sospettarsene autore Giovanni di Lambertuccio Frescobaldi.

- 5.) Strozziano 620 oramagliab. VII. var.993 [SMI nelle annotaz. a q. racc. ] cart. in f. di sole 4 carte numer. anticamente lxxxxv-lxxxxiii oltre una in principio non numer, con la scritta Chanzoni di Dante e d'altri maestri; è avanzo d'un cod. del sec. XV. Contiene sotto il nome di Matteo Didino Frescobaldi le due canzoni da me raccolte nel l. I al n. 11. e 1111. La prima [ora 11 del I] fu pubbl. dal Nannucci [N. nelle annotaz.] nel Man. della letter, del pr. sec. della lingua it. (Firenze. Magheri. 1837. 4. II 106. e Firenze. Barbèra. 1856. 8. I 337); e ristampata poi nella Scelta di poes. lir. dal pr. sec. della ling, fino al 1700 (Firenze. Le Monnier. 1839. 4) e nelle cit. Rime di Cino da Pistoia e d'altri ec. Dell'altra [III del I] diceva il Nannucci che per essere il cod. scorretto e guasto assai in qualche parte non avea potuto rica varne alcuna sana le zione: a me è parso di poterla pubblicare.
- 6.) Strozziano 640 oramagliab. II II 40 degl'illustrati da V. Follini [SM2 nelle annotazioniaq. rac.] cart. in f. del sec. XV. Probabilmente è quel testo di poeti antichi della libreria Strozzi di Firenze rammentato dal Crescimb. l. c. edal Quadrio II 168, come contenente rime di M. F. Il Trucchi in Poes. i t. i ned. l c. scrive di certe ballate e

canzoni di M. F. le quali fu egli il primo a scoprire nei codd. strozz.; queste, stando lui a Roma, vennero pubblic. in uno di quei libretti che si metton fuori per nozze. Da un artic. del De Batines intorno alla raccolta del Trucchi nei cit. Ricordi filol. si apprende che l'editore di queste ballate di Matteo a cui accenna il Trucchi è F. L. Polidori. [Pol, nelle nostre annotaz.] Egli dunque nel 1844 per le nozze del march. G. Pepoli pubblicò in Firenze dalla tip. Piatti in un fascic di 23 pagg. le Ballate di M. di D.F. tratte da un cod. magl. del sec. XV; che è lo strozz. di cui ora discorriamo, ove si leggono a c. 221 r. e segg. Più tardi, nel 1853, F. Corazzini [Cor. nelle nostre annotaz.] nella Miscell. di cose ined. o rare (Firenze. Baracchi. 8.) raccoglieva un'altra ballata che prima in ordine era stata lasciata addietro dal Polidori e due canzoni le quali si leggono a c. 220. r. del cod. Tutte le ballate del F. contenute nello strozz. si ripubblicano ora, eccetto quella che incom. Quanto più fiso miro che è fra le rime di Cino e tien del suo fare, nel III di questa raccolta quasi in quel medesimo ordine che si seguono nel ms. E già le I--vi la viii e la xi erano state ammesse nelle cit. Rime di Cino ec. e la III e VIII novamente dal Dazzi [D. nelle annot.] nelle Prose e poes. sc. in ogni sec. della lett. it. Parte seconda (sec. ediz. Firenze. Barbèra. 1864. 8.). Anche le due canzoni riveggono la luce nel I di questa raccolta sotto i n. IV e v; e la prima, n. IV, era già stata inserita nelle cit. R i m e d i Cino ec. Se non che questa, innanzi che il Corazzini le desse luogo nella sua Miscell., leggevasi nei Versi alla patria di lir. ital. dal sec. XIV al XVIII racc. per cura di F. L. Polidori (Firenze. Cecchi. 1847. 16) attribuita niente di meno che a G. Boccaccio; e la lezione era, non dirò inferiore al cod. strozz., ma bruttamente spropositata. Da qual fonte la ricavasse, il Polidori non dice; nè io ho saputo ritrovare. E chi la volesse ritenere per cosa del Boccaccio e dare in vece

al Frescobaldi quella che la seguita, che è come una ricantazione, potrebbe trovar qualche argomento nello stile più sostenuto e franco della prima. Tuttavia io che le ho ambedue per cosa del Frescobaldi do ragione della fiacchezza della seconda [I. v.] con la difficoltà del ricantarsi in senso contrario per le stesse rime. E a tenerle ambedue opera di M. F. ho per argomenti; la somiglianza dello stile tra queste e le altre cose di lui; la identità del metro in queste e nelle altre due canzoni [II e III del I], indubitatamente del Frescobaldi, che le precedono; l'autorità del Vatic. dove la IV si legge come opera di M.F., e col nome di lui ne cita un verso l'Ubaldini, Certo s'al proprio ver noi riguardiano, nell'Indice ai Docum. d'am. del Barberino. Altra curiosità bibliogr. voglio notare. Nello Strozz., dopo le due canzoni in discorso e dopo la ballata a' fiorentini, ch'è l'ultima a stampa in questa raccolta, e innanzi alle altre ballate del F., sotto la rubrica Canzone mandata al chomune si legge la celebratissima Patria degna di trionfal fama. A chi volesse far onore a Matteo nostro di cotesta canz. qualche argomento potrebbe soccorrere; questo ravvicinamento nel cod. strozz., l'aver trattato il F. materie politiche in tre altre canz., il suo piacersi dell'imitar Dante. Se non che l'amanuense dello Strozz. non procede oltre le due stanze, quasi accortosi dell'errore. Io non insisto dunque per M. F. e la do volentieri ad Alberto della Piagentina, sicuro che di Dante non sia. Noto in fine che a c. 214 r. di questo Strozz. incomincia e seguita fino a 215 una serie di sonetti, e sopra v'è una scritta Qui cominciano lopere di ...., a cui una mano diversa ha aggiunto per Giachinotto bostichi fatti; le quali ultime parole sono state cassate, forse dallo stesso che le scrisse: sono 15 son.; e a ciascuno è apposta la scritta Fatte per . . . , se non che il più delle volte è lasciato in bianco il nome della persona a cui o per cui il son. fu fatto. Fra questi 15 se ne leggono 8 dei raccolti dal Trucchi e Mortara di su 'l cod. vat. come cosa di Matteo, e precisamente i numerati nel II libro v, xvII, xIX, XXIII, XXVI, XXVII, xxx, xxxvi; e 5 dei sette pur trascritti di su 'l V. e cedutimi dall'avv. Bilancioni, e propriamente i num. VI, XIII. XV, XVIII, XXV, XXXI, XXXV: confusi poi fra questi n' ha due che nel V. non sono o non vi sono col nome di M.F. ma che, trovandosi fra tutte cose attribuite al F. da un cod. autorevole qual è il V., possono essere essi pure composti da lui. Ciò mi faceva notare il dottor Carlo Gargiolli, sempre a me largo d'intelligente aiuto in questo e in altri lavori. E in uno in fatti è la stessa maniera che regna in altri un po' artifiziosi e contorti dal V. assegnati a M. F.: vi ricorre di più la voce mille, la quale per me, come avverto nelle annotazioni, è allusiva al nome dell'amata e altrove ritorna in campo: sì che io credo d'appormi ammettendo questo son, sotto il num, xiv nel II. L'altro, intit. Sonetto in bisticci per . . . , comincia:

> La nave nova che ti guida e guada ritto retto che la voglia vaglia al messo mosso che ti stoglie e staglia pigrizia pograzia in te grida e grada

e così seguita senza costrutto, degno di rimanersene sotterrato fra le tavole di quel codice, fosser pur le mille volte di M.F.

Se non che queste rime sono elleno poi tutte fattura di M. F., del figliuolo di Dino, morto nel 1348? Il V. inscrive netto netto Matteo di Dino Frescobaldi sopra ciascun dei sonetti: tace lo SM2. E già a me, prima di notare la serie dello SM2. anonima e lontana dalle altre rime che di Matteo ivi si leggono, alcuni dei sonetti pubblicati dal Trucchi e dal Manuzzi come di M. F. sonavan male. Nè mi dava noia la mitologia; che già ve n' è in Dante, e il Boccaccio avea scritto il Filocolo e l'Ameto prima che Matteo morisse; e nè pur mi dava noia la palese e cercata imitazione della maniera non solo ma e delle frasi e dei versi del Petrarca, poi che Matteo moriva nel 1348, quando già il Petrarca era poeta famoso. In fi-

ne, io pensavo, Matteo nostro, più che poeta vero, è franco verseggiatore: nelle prove giovanili imitava Dante e Cino: sorto su l'orizzonte l'astro novello del Petrarca, si sarà rivolto tutto a lui, e, come avviene agl' imitatori, avrà esagerato. Non fece lo stesso Sennuccio del Bene più vecchio? non si sente qualcosa di simile nelle rime del Boccaccio coetaneo a Matteo? Aggiungete che, dove il n. a. imita evidentemente il Petr., l'imitazione è sempre dalle rime in vita di M. Laura e nè pur dalle più tarde fra queste; ed è meglio della intonazione che degli spiriti, quasi di cantor rozzo che raccapezza la melodia ma non l'armonia; il che dovette accadere agl'imitatori primissimi del Petrarca, troppo più inculti che quella sua squisitissima arte non comportasse. Aggiungete che anche ne' sonetti petrarcheggianti si scorge qua e là qualche rimembranza di Dante, come nelle rime più pure. Ragioni tutte bell'e buone: ma in somma dalla ballata x arcaica al son. che incomincia Solean dolci parer v'è troppo stacco: oltre i dubbii e le incertezze sopra certi sonetti accennate di sopra, anche negli altri diresti di scorgere diverse mani: in qualcuno poi v'è artifizio brutto e barbarie come d'età più bassa. Sarei quasi tentato d'indovinare sotto il nome di M. F. tre rimatori: l'uno più antico, quasi ducentista, autore delle ball. VII e IX e di qualche son.; il secondo del miglior trecento, autore degli eleganti sonetti, delle restanti ball. e delle canz., se alcuno non dubitasse per la prima; al terzo, d'età scadente, spetterebbero certi sonetti. E ripenso ai diversi rimatori di casa Frescobaldi, a Dino padre di Matteo, a Giovanni figliuolo di Lambertuccio e fratello di Dino e in fine anche a quel Giovanni che mercatava in Inghilterra nel sec. XV e scrivea sonetti dell'anno 1468 che si leggono nel red. 151. Quelli che in Roma si dilettano di siffatti studii potranno per avventura trovar lo scioglimento dell'enigma nei codd. delle loro biblioteche: io ho cercato in vano di far da Edipo co' fiorentini; e per ciò mi contento a distinguere con un asterisco quei son. che al mio gusto non rendono il sapore dello stile di Matteo e la purissima purità de' primi quarant' anni del trecento. Non so poi se al lettore garberà il mio dubitativo asterisco anche innanzi a due ballate che a me paiono sentire troppo il duecento. Non mi pento dell'aver sanato secondo il mio giudizio alcuni luoghi orribilmente guasti d'alcuni son. provenienti dallo SM2 e dal V., pur recando in nota la propria giacitura delle parole manoscritte con fedeltà anzi con superstizione che puzzerà di pedantesca. Non me ne pento; se bene per questo mio correggere a man salva mi tocccasse una solenne ripassata in uno scritto molto utile e giudizioso d'un dotto ed elegante conoscitore della nostra lingua, che pur mi onora della sua benevolenza e glie ne son grato. Si trattava d'un luogo del Poliziano nel quale io avevo conservato la lezione degli edd. che mi precedettero, riunito, tuttavia avvertendo in nota che il cod. leggea rimunito, partic. mancante insieme col suo verbo ai vocabolarii e da me non inteso. Ora, essendosi il dotto uomo abbattuto a vedere i contadini del Senese rimunire, cioè ripulire, una pianta e a sentir que'della Valdichiana chiamar rimunita una donna ravversata, credè che rimunito potesse esser benissimo anche un colle, e uscì fuori gridandomi: « Il Carducci, nonostante che il cod. leggesse, per sua confessione, rimunito, vi sostituì riunito, perchè per lui rimunito qui non vuol dir nulla e la voce non è posta nei vocabolari. Ecco a che conduce il fidarsi troppo di sè stessi e il correggere a man salva!» Gran mercè della lezione, ma non tanta furia, di grazia. Lasciamo del rimunito, che nel senso di rimondo, come il critico vuole, qui dopo netto parrebbe inutile, e che trasportato così alla spiccia da una pianta e da una donna a un colle parrà ardito: a ogni modo il mio giudizioso correttore, che è pure academico della Crusca, prima di registrarlo nel Vocab. con l'esempio del Poliziano, vegga di pensarci un po'su a mente riposata. Ma era proprio questo il caso di rinfacciare le correzioni arbitrarie a me che avevo rivendicato il testo del Poliziano

dai concieri dei cinquecentisti e degli edd. del 1813? Ed ero io che avevo sostituito di mio capo il riunito al rimunito? o non più tosto accettato in questo luogo il testo de'miei antecessori? E il critico ha egli veduto il cod. riccard., unico apografo per molte rime di mess. Angelo? sa egli quanto sia spropositato, tanto da crescere fin la misura de'versi? intende egli che con quel cod. non era avventatezza, quando si trattava d'un vocabolo affatto nuovo ai libri, l'accettare alla peggio la correzione del Nannucci e del Ciampolini? E ciò non ostante come avrebbe saputo il dotto uomo che il cod.leggea rimunito, se non glie lo dicevo io, audace manomettente, nella mia umile ed ingenua nota? Quanto al fidarsi troppo di sè stesso, o a chi mi dovevo fidare dopo consultati i lessici grandi e piccoli e qualche amico? O sapevo io che il solerte critico si fosse avvenuto a raccattare un rimunito qualunque fra le crete di Valdichiana, e lo tenesse in serbo come fra' Cipolla i carboni, per incastrarlo a suo tempo in un verso del Poliziano quasi reliquario degno? Del resto io seguiterò a stimare il mio critico; ma seguiterò anche, mi perdoni, a fidarmi un pocolin di me stesso, memore, almeno in questo, d'una maledizione dello Spirito santo; seguiterò anche a produrre i testi secondo il mio instituto. Producendo un testo io ho il diritto di accettare o prescegliere una lezione, come ho il dovere di notar minutamente come e dove la mia lezione discordi dall'apografo. E questo dovere io l'adempio scrupolosamente, tanto scrupolosamente che mi compiaccio di dar io stesso nelle mie note l'armi alla critica.

> Si quid novisti rectius istis, candidus imperti ; si non, his utere mecum.

Bologna, XVII ottobre MDCCCLXVI

G. C.



# DI MATTEO FRESCOBALDI

LIBRO I.

CANZONI DISTESE

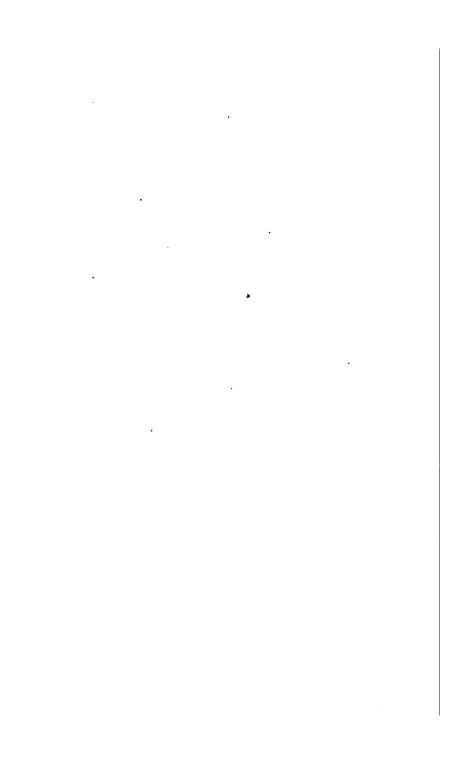

Donna gentil, nel tuo vago cospetto Amor impera e mantien signoria con tanta leggiadria quanto mai si conviene a cosa bella; ed io dinanzi a lui come suggetto chiamo mercè, che ti faccia esser pia, poi che la vita mia è data a te per serva e per ancella. Amor al mondo e l'età tenerella, donna, ti fa la scusa; ma tu d'amor non usa non riconosci 'l ben che 'l ciel ti dona. Venere graziosa t'incorona, se tu vuo' 'l frutto del suo dolce regno, più che mai coronasse creatura: sola ti fe' natura

per far di sì gran lume il mondo degno. Se non fusse uno sdegno il qual ti fia, vivendo ancor, gran noia, che ti nega la via di quella gioia?

20

Donna, se tu conosci esser amata, pensa tu omai che bellezza non dura. Quando sola e sicura lieta dimori a vagheggiar te stessa, pensa che il viver tu disamorata non si consente a sì gentil figura: mentre ài tempo e ventura, non voler per viltà fuggir da essa. Segui la gloria la qual t'è promessa, prima che 'l tempo passi: vedi che perder lassi quel che per te non si racquista mai. Perchè sì fredda e negligente istai essendo di bellezza al mondo sola? Poco pietosa di tua giovinezza, fuggendo tal dolcezza, lo'nganno cresce e la beltade vola. All' amorosa scuola benignamente Amor t'invita e chiama per lieta farti e satisfar chi t'ama.

40

Come di fior la nova primavera gli arbori adorna e' poggi e le riviere dilettosa a vedere

e dà speranza al cor che amor disia, così la tua leggiadra e vaga spera avanza e passa ogni terren piacere. Nè mancando al dovere là dove è gentilezza e cortesia abbi rispetto a chi l'Amor t'invia. Tu bella, tu gentile, leggiadra e signorile mostri negli atti e ne'sembianti tuoi: tu non ti vedi, o veder non ti vuoi. Car mi costa il mirar del tuo bel volto: la pena è mia, che t'ò veduta e veggio. Se mercè chieder deggio, rendimi a me, c'a me stesso m'ài tolto, ch' io sia felice e sciolto dal nodo della tua dolce catena per tuo contento e per mia minor pena.

60

• • • • • • • • • •

Se tu non se' infiammata, la colpa non è tua, tutta è di lui. Sopra l'esemplo altrui senno fa'tu di rimaner contenta prima che Amor si turbi e tu ti penta.

80

Tu fosti prima al terzo cielo eletta che palese qua giù fra noi mortali, onde i pungenti strali caggion sopra di noi per sua virtute. Che far ti pensi? o che per te s'aspetta? Molto ti pregi, donna, e molto vali. I pensier buoni e mali son quei che posson dare o tôr salute. Per indugiar quante grazie perdute si son.... Al fin per dir omei nessun perduto tempo si ristora: crescerai doglia sospirando ogn' ora. Vedrai donne e donzelle andare a feste piene di gaudio e non di tua perfidia; 🗸 e tu piena d'invidia dirai piangendo — Che beltà son queste amorose ed oneste! -

Allor conoscerai quanto è l'errore per te commesso in disprezzare Amore.

100

Canzon, pellegrinando a tua giornata veloce va, ch'egli è ben tempo omai, in fin che tu sarai nel degno loco ove tu sei mandata; e dì che disamar la cosa amata è mancamento assai; finalmente dirai quanto lasci 'l mio cor costante e forte. non s' interponga morte, chè per altro esser dubbio non potria ch' io non t' adori in terra, idola mia.

111

#### II.

Amor, da che ti piace pur ch'io dica quanto natura di vertù corona la donna che mi sprona a farmi di sè servo assai contento, dico che gentileza la notrica naturalmente sovr'ogni persona: e questo effetto sona per tutto l'universo, e io 'l consento: perchè, quand' io la miro, nel cor sento una dolceza ch' è tanto soave ch' io ne ringrazio te e lei dic' — Ave.

11

È di belleze adorna costei tanto quanto a figura umana si conviene, c' a chi la guarda bene visibil prova ne dimostra il vero: e non è cor villan ne sia affranto, chè, quando per fortuna a lei s'avvene, prival d'affanno e pene tanto che monta di virtute altero. E quest'è la cagion per ch' io spero vivere in pace sanz'alcun difetto mirando sempre fiso al suo aspetto.

22

Come fin oro a paragon fa prova, similemente in lei face onestate; d'onde la sua beltate sormonta innumerabile vittoria.

Dunque creder si può che da lei muova quanto di fe'speranza o caritate onora umanitate, veggendo lei di tanta fama e gloria, Amor, che rimarrà in sua memoria da poi la fine della nostra vita.

Ogni virtù l'à Iddïo stabilita.

33

Poscia che dato fu al mondo luce per lo sommo fattor della natura, sovr' ogni crïatura di senno e cortesia costei avanza: però chi segue lei come suo duce iscorge quanto porge dirittura, e fuor di vita oscura vive sempre giocando in allegranza: a chi s'accende di falsa speranza disiando sua vista fuor d'onore segue stoltizia e non verace amore.

44

Canzon mia bella pulita e adorna, segretamente troverai costei; e, quando l'ài parlato ciò che dêi, prendi da lei conmiato e poi ritorna.

48

#### III.

Amico, che domandi e vuo' sapere? s' al mondo fu mai crëatura umana bella onesta e pïana cortese e di virtù fontana viva, quanto colei che stretto al suo piacere ti tien sì c'altra donna non ti strana, ciò è madonna Diana da cui ciò ch' io dirò move e diriva? E s' io con penna in foglio mai iscriva,

che ciò ch' io conterò di sua essenza così è ver come Dio à potenza.

11

Costei corona prima castitate, onde Semiramis, di cui si legge che fe' statuto e legge c' al voler il poder non fosse tolto, dimora in ciel per sua benignitate: però pensar puoi l'alte e sagre segge che 'l ciel per costei elegge quando sarà dall'alma il cor disciolto: e non è uom sì savio nè sì stolto che non dica — Beato fia chi l'ama, e qui nel mondo di lui buona fama. —

22

Qual fu in Roma la bella Sempronia che resse la città e tenne in pace per castità verace allor che Catellina fu contrario? Questa tua donna di fama la sconia, e sol parlar di sè nel mondo face: e ancor più mi piace perch'è nimica di chi l'è avaro. Dunque, Francesco, ben dêi aver caro sua segnoria per l'amistà c'ài grande e per la fama che di lei si spande.

3.3

Ancora abbatte il vertudioso pregio di Calfurnia, il cui esser fu sì giusto che di Troiano Agusto
non fu a correzion di vizi tanto:
e ciò veggiàn per vero privilegio,
ch' ella dimostra il suo umile gusto.
Dunqu' esser dè' combusto
il pregio di costor morto e affranto,
e costei dè' portar corona e manto
come maestra sopra tutte queste
donne ch' i' scrivo sì savie ed oneste.

44

Trovasi ancora ch' Eriton la bruna nïente seppe in fare sperimenti nè in discondimenti sacrificando alli dei infernali, ch' entrava per le rocce e per la cruna dell' inferno, e giacea pe' monimenti, e prendeva serpenti ed altri molti diversi animali. Ah, dolce amico, quanto pesi e vali, se stai suggetto e fermo come dêi a monna Diana c' avanza costei!

55

Dè, canzonetta, tu girai sicura a ciascun servo che costei disia: prega per cortesia a chi ti legge che ti appari a mente: tu sarai ubidita immantenente.

60

#### IV.

Cara Fiorenza mia; se l'alto Iddio, da cui ogni perfetto ben discende, non procura e attende contr'alla tua veloce e rea fortuna; i'ti veggio venire a punto, ch'io già piango per lo duol che 'l cor ne prende; il qual tanto mi offende che alcun diletto meco non s'aduna. Per te non è chi mova cosa alcuna che abbia in sè valor nè alcun bene: e questo è quel per c'ogni mal t'avviene.

11

Come potres' tu mai prender salute contro a' nemici tuoi che t' ànno morta, quando dentro alla porta del tuo bel cerchio ogn' uom fatt' è scherano? chi ti difende c'abbia in sè vertute? o chi in tante ruine ti conforta, dov' io ti veggio scorta per mala guida di consiglio strano? certo, s'al proprio ver no' riguardiano,

gente non degna d'abitar tuo nido son la cagion di questo amaro strido.

22

Mentre che fusti, Firenze, adornata di buoni antichi cari cittadini, i lontani e'vicini adoravan Marzocco e' tuo' figliuoli: ora se' meretrice pubblicata in ogni parte, in fin tra' saracini.

O me! che tu ruini pe'tuo' peccati in troppi eterni duoli.
Dè ravvediti ancor; chè puoi, s' tu vuoli; e fa' che tu sia intera e non divisa; e muterai di pianto in dolce risa.

33

Ov'è prudenza fortezza e giustizia e temperanza e l'altre suore loro, ch'erano el tuo tesoro quando volevi dimostrar tuo' possa? Tu l'ài cacciate via con avarizia con superbia e lussuria, nel cui coro tu vivi e fai dimoro, per che ti rodon le midolla e l'ossa; e non temi giudicio nè percossa, che t'à, come tu sai, più e più volte di molte imprese le vittorie tolte.

44

I' mi vergogno ben di ciò ch'i' parlo, considerando ch'i'son di te isceso;

ma 'l soperchio del peso del grave oltraggio che sostien' m'induce. Se' tu sì cieca che non vedi el tarlo cascar dell' ossa tua sanza conteso? non vedi stare inteso ciascun vicin per cavarti la luce? Dè, muoviti a pensar chi ti conduce ed a che punto se' per lor 'difetto, e scorgerai s'è ver ciò ch'io ó detto.

55

Canzona, i'so che letta tu sarai da molti, che la tua sentenzia chiara parrà lor molto amara, perchè de'vizi lor dicendo vai: ma, se tu truovi alcun che sia gentile, parla con lor; chè non t'avranno a vile.

61

V.

Molto m'allegro di Firenze or io; e veggio che tuo' possa sempre istende e che 'l tuo lume rende tutt' or crescendo e in virtù s'aduna; e spero tosto veder quel disio, di ch' io contento son, che 'n te discende, sì che 'l tuo arco istende ove ti piaccia addirizzar la cruna. Per te i' veggio prospera fortuna e cittadini illustri d' ogni bene addirizarti dove si conviene.

11

Tu non regnasti mai in tal salute, ma in più casi se' stata per morta: or te ne se' accorta e ài da te spento ogni consiglio vano. Or si mostra palese tuo' vertute, e chiaramente ogn' un ne vede scorta: e però ti conforta, chè le radice tue prendon del piano. La chiesa un poco fatta t'era strano e que' che nella colpa venne a grido, d'onde a scampallo gli desti el tuo nido.

22

Quando tu eri, Firenze, guidata da falsi e nuovi e strani cittadini che solo i lor vicini pensavan pur di distrugger con duoli, non saria tu umil così trovata. Or vedi tu che gli buon cittadini co' capi tutti chini feciono a guisa degli buon figliuoli. Se fossi istata al punto come suoli di cotal gente che facen divisa,

avrienti in pianto messa e non in risa.

33

Spenta vegg' io in te tanta avarizia e rovinati e falsi di coloro che sempre pur per loro pensavan roder le midolla e l'ossa. Or se' venuta al punto di giustizia; sì che la fama, ch'è'l nobil tesoro, di te, Fiorenza, onoro; e'n tutte parte si dice tuo' possa. Ben piacque a Dio di darti una percossa, sì come a' suoi amici fa tal volte per contentargli d'altre cose molte.

44

Tanta innoranza ò io di quel ch' i' parlo, perch' io mi sento esser di te disceso, che non è nullo peso che possa tormentar punto mie luce. Ma recoti a figura al buon re Carlo che perdonò a ogni mortale offesa. E così ogn' impresa conduce Iddio a chi soffrir s' adduce. Beato chi suo' patria ben conduce! perseverate dunque el buon effetto, che per innanzi fiorisca mie' detto.

55

Tu, mia canzone, con gioia n'andrai, ridendo co letizia molto chiara; e que'che non t'à cara,

### LIBRO PRIMO

s' a lui t'incontri, sì 'l contasterai, e sì 'rriprendi perchè tanto a vile e' mette nostra terra sì gentile.

61



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# DELLE RIME DI MATTEO FRESCOBALDI

LIBRO II.

SONETTI

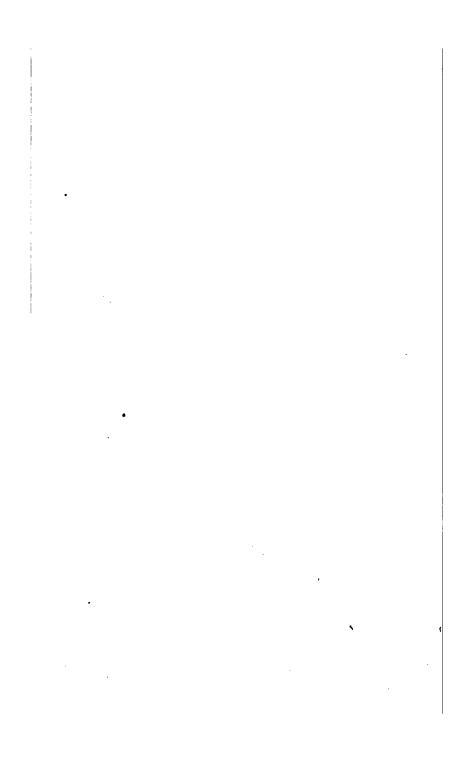

| Dè, quanto vien chi vuol seguir Amore<br>valoroso nell'armi e ne'costumi |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ed in alta scienza e in be'volumi                                        |    |
| i quai li danno fama con onore!                                          | 4  |
| Chi non si sente pellegrino il core                                      |    |
| non cerchi cosa di che si consumi.                                       |    |
| Questo dico perc'altri non presumi                                       |    |
| di creder che sia altro che valore                                       | 8  |
| il pensier pellegrin che nella mente                                     |    |
| nasce dell'uom che vive innamorato:                                      | ·  |
| di che per forza ne divien valente.                                      | 11 |
| E, quanto più se ne sente infiammato                                     |    |
| e sallo in sè portar celatamente,                                        |    |
| più toste da sua donna è merita to.                                      | 14 |
|                                                                          |    |

# II.

| credendo sostenerlo non potesse,<br>coll'aste nere e poi scritto in esse<br>lettere d'oro che parien le penne.        | 4           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| La prima avea un'Effe R A e Enne,<br>po'la seconda C E e Esse;<br>la terza C H A parea c'avesse,                      |             |
| secondo che la mente mi ritenne.                                                                                      | 8           |
| Poi che nel cor fu giunto esto signore,<br>nel suo animo ebb'e' tanto intelletto<br>che no gli porse l'ultimo dolore, | . <i>11</i> |
| ma confortollo e diedeli diletto dicendo: S'tu sarai sofferitore,                                                     |             |
| i'ti prometto pace con effetto.                                                                                       | 14          |

# III.

| com più riguardo l'onesta bellezza<br>che sotto nero manto chiara luce,<br>più sento Amor che nella mente adduce<br>gaia novella gioia d'allegrezza; | 4         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| la qual m'infiammma sì di sua vaghezza,<br>che sovr'ogni virtù nel cor riluce.                                                                       |           |
| Quest'è colei che m'entrò per la luce                                                                                                                |           |
| con quel signor che frange ogni durezza.                                                                                                             | 8         |
| Sì dolcemente dentro del cor posa,<br>che ciascun mïo spirito contenta,                                                                              |           |
| e l'alma più mi vive dilettosa.                                                                                                                      | <i>11</i> |
| Ver è c'alcuna volta par ch'i'senta                                                                                                                  |           |
| una fiamma d'amor tanto amorosa,                                                                                                                     |           |
| che la troppa dolcezza mi tormenta.                                                                                                                  | 14        |
| and the property and controllers.                                                                                                                    |           |

# IV.

| La dolce donna che sotto ner'ombra<br>come neve di ciel bianca si vede<br>colla forza d'amor nel mio cor siede<br>sì bella c'altra donna non m'ingombra. | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E, come luce oscurità disgombra, così il lume che da lei procede con tanta melodia nel mio cor siede che per chiarezza l'anima n'aombra.                 | 8  |
| Quest'è la donna per cui vivo in gioia<br>e che mi fa d'amore star suggetto<br>discacciando da me tormento e noia.                                       | 11 |
| E quando miro ben nel suo aspetto<br>e' par c' ogni mio spirito si moia<br>per la molta dolcezza del diletto.                                            | 14 |

#### • V.

Uno splendido lume che m'avvampa

| d' un giro d'or si tersa perla onora,<br>onde il mondo s'adorna, e 'l cielo ancora<br>ride enestando sì leggiadra stampa.                                             | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Natura in lui beltà sì forte accampa<br>che quale à cor gentil ringrazia ogni ora<br>che 'n terra apparse e che già mai non mora<br>perchè fama risurga di sua lampa. | 8  |
| Altri parlan di lui, e ciascun prova<br>esser cosa immortal, dal ciel disceso<br>per ristoro mostrar de' corpi umani.                                                 | 11 |
| Non è durezza che non si commova<br>avanti agli occhi dov' Amore è preso<br>e io con esso da sì dolci mani.                                                           | 14 |

# • VI.

| La gioia ove trionfa ogni beltade         |    |
|-------------------------------------------|----|
| veggio mirando le tempie e'capegli,       |    |
| qual Cupido bramò pensando avegli,        |    |
| come 'l cor disiava in libertate.         | 4  |
| Sarebbe il mondo tutto oscuritate         |    |
| senza gli occhi leggiadri ornati e begli, |    |
| c' Amor empie di rai e di quadregli       |    |
| facendovi fiorir ogni onestate.           | 8  |
| Venere bella e tutti gli altr'iddei       |    |
| pregan per grazia che nel ciel ritorni    |    |
| per conforto pigliar del suo tributo:     | 11 |
| e gli animi gentil gridan — Omei!         |    |
| non ce 'l togliete per sì brevi giorni: - |    |
| et i' dico — Morrei senza 'l suo aiuto. — | 14 |

# VII.

| La bella stella che mi regge e guida,<br>come quella de'magi in orïente,        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| m'à col suo lume sì chiara la mente,                                            |    |
| che ogni mio pensier par che ne rida;                                           | 4  |
| ben ch'ella è fatta più scarsa che Mida<br>e più superba che non è 'l serpente, |    |
| però ch'io vedo che l'esce di mente                                             |    |
| l'anima e'l cor che per lei sempre grida.                                       | 8  |
| E credo c'abbia presa altra postura,                                            |    |
| poi ch'ella è dura a lasciarsi vedere                                           |    |
| al servo suo che l'ama oltra misura.                                            | 11 |
| Ma faccia pur, ch' io sono al suo piacere                                       |    |
| e sarò sempre che mia vita dura,                                                |    |
| facendo lealmente il mio dovere.                                                | 14 |
|                                                                                 |    |

## VIII.

| Una fera gentil più c'altra fera<br>d'un bosco a pascer in selvaggio loco<br>vidi passare e poi fermarsi un poco<br>candida tutta con sua vista altera. | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Faceva invidia al sol, c'alla sua spera                                                                                                                 |    |
| parea ch'ella prendesse onesto gioco:                                                                                                                   |    |
| nel vago aspetto apparve fiamma e foco.                                                                                                                 |    |
| Attento io riguardai pur là dov' era.                                                                                                                   | 8  |
| Poi per vago sentier seguii la traccia,<br>misi i bracchetti e gittai rete al varco;                                                                    |    |
| ma altri cacciatori a simil caccia                                                                                                                      | 11 |
| ma attii cacciatoii a simii caccia                                                                                                                      | 11 |
| vidi correr con lor saette ed arco                                                                                                                      |    |
| e seguitarla con più forti braccia:                                                                                                                     |    |
| che fia non so, e pur me ne rammarco.                                                                                                                   | 14 |
|                                                                                                                                                         |    |
| Dïana, fa' che ne' tuoi prati verdi                                                                                                                     |    |
| questa candida cerva io non la perdi.                                                                                                                   | 16 |
| <del>-</del>                                                                                                                                            |    |

### IX.

| all'arme, all'arme! correte alla strada, prima che questa ladra se ne vada,                                    | •  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| che m'à co'suoi begli occhi il cor furato                                                                      | 4  |
| e àmi dato d'un dardo dorato                                                                                   |    |
| ch'in sino al centro del cor par che vada:                                                                     |    |
| or si diparte, e va in altra contrada;                                                                         |    |
| ed io rimango, lasso, isventurato!                                                                             | 8  |
| Amanti e donne, correte a pregare<br>questa giudea, che rendami'l cor mio<br>e non mi faccia, come fa, penare: | 11 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |    |
| ch'i' veggo ben ch'ella si va con Dio, sì ch'i' non veggio di poter campare:                                   |    |
| poi che l'anima e 'l cor non è dov'io.                                                                         | 14 |
|                                                                                                                |    |

X.

| E'mi par chiaro veder che nel verno<br>ogni animal viva disamorato,<br>perchè natura e il cielo àn rifreddato<br>la mente e'l cor di ciaschedun moderno,          | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| salvo che me, che pare ch'in eterno<br>s'abbia natura per legge ordinato<br>ch'io stia, mentre ch'io vivo, in questo stato<br>ed arda come il foco fa in inferno. | 8  |
| Tanto è il verace e continovo amore<br>ch'io porto agli occhi di questa fenice,<br>che m'arde sempre e non consuma il core:                                       | 1  |
| per ch'ella è stata origine e radice<br>del destinato incurabile ardore<br>nel quale è divampato il cor felice.                                                   | 14 |

# XI.

| Amor fa l'anno nella primavera               |    |
|----------------------------------------------|----|
| a due a due volar sempre gli uccelli         |    |
| e l'un l'altro seguir per gli arboscelli     |    |
| tanto che trovan gli altri andare a schiera. | 4  |
| Ed io vo pur cercando questa fera            |    |
| per trovar grazia da'suoi occhi belli:       |    |
| ella gli asconde come' pipistrelli           |    |
| che non s'usan veder se non la sera.         | 8  |
| Sì che pensate come io son contento          |    |
| d'amar costei con tanta dilezione:           |    |
| ed ella il vede, e fammi fare istento.       | 11 |
| E non mi val nè prego nè sermone,            |    |
| chè par ch'ella si volga ad ogni vento;      |    |
| e non giovan sonetti nè canzone.             | 14 |
| 4                                            |    |

# XII.

| Io veggo il tempo della primavera<br>tutti gli augei cantar per la foresta,<br>e gli arboscelli metter verde cresta,                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e andar li pesci per le tane a schiera,                                                                                                             | 4  |
| e le donzelle da mane e da sera<br>danzar co' loro amanti e darsi festa,<br>ciascuna pastorella venir presta<br>colle sue pecorelle all'ombra nera. | 8  |
| I verdi prati con fiori e viole<br>son colti dagli amanti con gran riso,                                                                            | 0  |
| perchè natura e 'l tempo questo vuole.                                                                                                              | 11 |
| Ed io non posso già veder quel viso<br>e gli occhi che rilucon più che 'l sole,<br>da cui gran tempo son stato diviso.                              | 14 |

## · XIII.

| Mille sospir nel cor, mille volanti:                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| mille voci benigne e mille altere:                                              |            |
| mille veder, mille lumere:                                                      |            |
| mille dolci desiri e mille pianti:                                              | 4          |
| mille cocenti ardor, mille ghiaccianti:                                         | •          |
| mille agonie e mille pace avere:                                                |            |
| mille volte scacciar, mille tenere;                                             |            |
| e mille volte ignudo e mille manti:                                             | 8:         |
| mille sì, mille no e mille ombre: mille punti, mille ore e mille giorni:        |            |
| • .                                                                             | 11         |
| mille fiate innanzi e mille in dietro:                                          | 11         |
| mille saette ò sempre e mille isgombre:<br>mille fioretti oscuri e mille adorni |            |
| surge vêr me per la biltà, che impietro.                                        | 1 <b>4</b> |
| , , ,                                                                           |            |

# • XIV.

| Fra pont' e scale e pïetre e onde<br>femmisi un sol veder quand' ogni stella                                                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| surgendo pare tremante fiammella:<br>e, quando l'altro torna qua, si asonde,                                                                                  | 4  |
| e con invidia plora e gir d'altronde<br>vorria per non veder parte sì bella:<br>e io privo d'orgoglio e di favella;<br>un dardo d'or ferimmi in su le sponde. | 8  |
| Nel movere e tornar del divo oggetto<br>vidi un candido vel tra 'l collo e 'l mento,<br>dov' era sparso ciascun crino adorno                                  | 13 |
| di mille rai dello diletto.<br>E così il ghiaccio e 'l foco è 'ntrato drento,<br>ond' io rimasi cieco a mezzogiorno.                                          | 14 |

# • **xv**.

| Le nitide aque lucide e tranquille      |    |
|-----------------------------------------|----|
| cerco per ammorzar le fiamme e 'vampi:  |    |
| credendo che lo cor da doglia scampi,   |    |
| el si ritrova in più mortal faville.    | 4  |
| Truovo, Lorenzo Cavalcanti, Mille.      |    |
| Che ma' facesse fra i leggiadri campi?  |    |
| Questo sol par che mi sigilli e stampi  |    |
| tal che terza mi par dopo le squille.   | 8  |
| Or io sospiro e sospirando vivo         |    |
| con i dolci pensieri e con gli amari;   |    |
| e le lagrime versan d'ogni luce         | 11 |
| tal che 'l Nilo parria un picciol rivo. |    |
| Dunque, s' e' membri miei tenete cari,  |    |
| raccomandate el servo a questo duce.    | 14 |

# XVI.

| Io fui già mio e d'ogni laccio sciolto:<br>servo or mi trovo e preso ad una rete;<br>e le mie forze veggo spente e chete,<br>l'alma penosa; e sol per un bel volto. | 4         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| La lingua è muta, ed ogni ardir m'è tolto.<br>O occhi miei, voi sol meco piangete!<br>bagnate il cor, chè lagrimar dovete                                           |           |
| e sfogar meco il mio dolor raccolto.                                                                                                                                | 8         |
| L'anima mia si sta in un uman viso:<br>tirata fu e presa in un sol punto,<br>riguardando l'aspetto e gli atti suoi.                                                 | 11        |
| L'amor sì vuol, nè posso esser diviso<br>mentre che questo corpo a lei fia giunto.                                                                                  | •         |
| O donna mia, tu m'ài dove tu vuoi.                                                                                                                                  | <b>14</b> |

## · XVII.

| Serenissimo mio caro signore,<br>presentito ò navelle del tuo stato.<br>Infinita dolcezza al cor m'è nato,<br>tal ch'i'non parlo quanto vuole il core; | 4         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ma con umil salute al tuo valore<br>m'inchino, conoscendol sì ingraziato,                                                                              |           |
| ben ch'io rimanga pur preso e serrato                                                                                                                  |           |
| dalle tue man con le chiavi d'amore.                                                                                                                   | 8         |
| D'esser distante dalla tua presenza<br>sanza dubbio ne spando gran sospiri,                                                                            |           |
| non potendo servirti qual vorrei.                                                                                                                      | 11        |
| Or non t'incresca farne isperïenza,<br>se aver un servo nel tuo cor desiri;                                                                            |           |
| e se me ne privassi, i' mi morrei.                                                                                                                     | <b>14</b> |

# · xvin.

| Gli occhi o di lagrimar gia stanchi e lassi |    |
|---------------------------------------------|----|
| per la pietà del cor, tanto glie n' dole    |    |
| l'esser longinquo da sì terso sole          |    |
| dov' ogni nube si dissolve e sfassi.        | 4  |
| E porfido diamante pietre e sassi           |    |
| gettan faville, quando veder suole          |    |
| ciascun la sua biltà, c'antica prole        |    |
| unquanco seguirà dietro a' suo' passi.      | 8  |
| Dunque, illustre signor sublime e degno     | •  |
| più c' altro che già mai regnasse in terra, |    |
| piatà! ti sia ricordo del tuo servo!        | 11 |
| Se mai alcun delitto o altro isdegno        |    |
| commisi per lo mio esser protervo,          |    |
| miserere di me! pace e non guerra!          | 14 |

## \* XIX.

| Quelle splendide risa e quegli sguardi<br>e le savie parole e'dolci gesti<br>non già di corpo umano, anzi celesti, |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| riscaldato m' àn sì che par ch' io ardi.                                                                           | 4  |
| Or chieggo aita, e temo non sie tardi,<br>simile a Dido ne'suoi pianti mesti                                       |    |
| dopo gli ultimi preghi fatti e chiesti,                                                                            |    |
| e non ò chi di ciò mi salvi e guardi.                                                                              | 8  |
| Così di punto in punto e ad ora ad ora m'incendo il core, e tutto mi trasformo                                     |    |
| di più color che non è in Turchia drappi.                                                                          | 11 |
| E lo spirto affannato si martora,                                                                                  |    |
| s'i' vo, s'i' sto, s'i' giaccio veglio o dormo:                                                                    |    |
| non so se gioverà perchè tu 'l sappi.                                                                              | 14 |

# XX.

| Dè, non fuggire quello c'ài più volte<br>mostrato per diletto agli occhi miei,<br>poi che tu sai che son stato e sarei<br>per te vedere in selve oscure e folte. | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E, se le membra mie fusseno isciolte<br>e non temessi d'altri venti rei,<br>migliai' di volte il giorno a te verrei<br>per coglier delle rose c'ò già colte      | 8  |
| e che tu m'ài donato al tuo piacere,<br>avendo insieme avuto quel diletto<br>che onestamente s' è potuto avere.                                                  | 11 |
| E però non voler metter sospetto<br>dove non è, con non lasciar vedere<br>quel c' ò più volte avuto a mio cospetto.                                              | 14 |

## XXI.

| Per me più fugge che 'l dimon la croce<br>una donna vezzosa onesta e bella:<br>onde par che del cor allor si svella                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| l'anima che merzè grida a gran boce.                                                                                                              | 4  |
| Ma non mi val; chè pure sta feroce<br>cruda e acerba e d'amor sì rubella.<br>O me, o me, o me! perchè è ella<br>tanta spiatata che poder mi noce? | 8  |
| Certo la morte mi sarebbe bene;<br>e io la chiamo spesso per volere;<br>ed ella pur m'accenna e non mi vene.                                      | 11 |
| Dè, or mi si lasciass' ella vedere<br>costei per cu'io vivo in pianto e'n pene<br>e a cui grido sempre: Miserere.                                 | 14 |

#### \*XXII.

| Io mi risolvo come neve al sole<br>o ghiaccio al foco o nebbia o fummo al vento.<br>O me! ch'i' mi consumo e istò in tormento | 4   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| percosso or qua or là come Amor vuole.                                                                                        | 4   |
| Qual tigro o orso porria le mie parole<br>fuggire, che non stesse un poco attento                                             |     |
| a udire la mia doglia e 'l mio lamento,                                                                                       |     |
| se non questa crudele? il che mi dole.                                                                                        | 8   |
| O me! ch'i' ò perduto libertade                                                                                               |     |
| sol per un folle e matto mirar fiso                                                                                           |     |
|                                                                                                                               | 11  |
| Merzè, per Dio, caro signor, pietade;                                                                                         |     |
| merzè tosto, per Dio; ch'io son conquiso                                                                                      |     |
| ••                                                                                                                            | 1 4 |

## · XXIII.

| Sanza riposo unquanco esser mi truovo, cagion d'Amore e del suo gran potere, |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| che mi fa tanto pensare al sapere                                            |    |
| ond'esce il diaccio e quel caldo ch'io provo.                                | 4  |
| L'occhio celato in me sovente movo                                           |    |
| calculando del corpo il suo tenere;                                          |    |
| e no 'l truovo composto oltra 'l dovere,                                     |    |
| sì che caso mi pare oscuro e novo.                                           | 8  |
| Alcuna volta pace pur vorrei:                                                |    |
| tanto dell'alma innocente m'incresce,                                        |    |
| sendo creata da sì degno padre.                                              | 11 |
| Piena di guai d'affanni e pianti rei                                         |    |
| al cor sostegno, e tutta volta cresce;                                       |    |
| sì che pace saria tornare a madre.                                           | 14 |

## • XXIV.

| O infelice punto e giorno ed ora!       |    |
|-----------------------------------------|----|
| O maladetta quinta e terza spera!       |    |
| O infelice il loco là dov' era          |    |
| quella che più pensando m' innamora!    | 4  |
| O infelice e maladetta ancora           |    |
| questa tal condizion traversa e fera    |    |
| di crudel Marte e di Venere altera,     |    |
| che da quel punto in qua così m'accora! | 8  |
| O infelice il caso che mi spinse,       |    |
| il qual mi parve senza ferro o scudo,   |    |
| dove nel prisco assalto Amor mi vinse!  | 11 |
| O maladetto alato cieco e nudo,         |    |
| che tanta forza desti a chi dipinse     |    |
| il petto mio con lo stral tuo sì crudo! | 14 |

# \* XXV.

| Grachin, o tolt'i boscoli selvaggi          |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| in maggior copia che selva Celena           |           |
| a pianger meco inestimabil pena             |           |
| ch' i' gustar possa in dispettosi oltraggi. | 4         |
| Oh quante volte saldo ne'viaggi             |           |
| i' mi fermo traggendo la catena             |           |
| nociva sì che chi è 'n vita serena          |           |
| odi el mio duolo e per essemplo il saggi.   | 8         |
| Tosto l'ultimo di convien che scocchi!      |           |
| Maldico l' or' c' alla fonte del moro       |           |
| oi me tante volte disse el core.            | <i>11</i> |
| Pietà, non crudeltà tanta, trabocchi        |           |
| in chi non falla priva di martoro           |           |
| e rompi a questa cieca il suo furore.       | 14        |

## · XXVI.

| Solean dolci parer le fiamme e' colpi<br>ch'io sentiva d'Amor: or son sì avversi<br>che per oscuri boschi aspri e diversi<br>ambular mi convien fin ch'io mi spolpi | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| con amari sospir; ben ch'io ne 'ncolpi<br>il maladetto di' ch'io gli occhi apersi;<br>per cui canto sovente atroci versi                                            |    |
| nè silenzio porrò sin non si scolpi.                                                                                                                                | 8  |
| Maladetto sie tu, o <u>cor di pietra!</u><br>l'ira di Giove sopr'a te si volga,<br>come a Flegra mostrossi fra'superbi.                                             | 11 |
| Poi che tanta durezza in te s'impetra,<br>Cerbero per vendetta ti raccolga<br>nè mai strazio nessun risparmi o serbi.                                               | 14 |

## • XXVII.

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
| ٠  |
|    |
| 14 |
|    |
|    |

## XXVIII.

| Qual per paura o per freddo o quartana<br>trema più ch'io quando ti veggio, Neri,<br>censiderando di quel che l'altr'ieri |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| mi minacciasti per mia pena e ana?                                                                                        | 4  |
| Certo non credo creatura umana.                                                                                           |    |
| Però ched e'm' offendon duo pensieri:                                                                                     |    |
| ciascuno e' prova per ch' io mi disperi;                                                                                  |    |
| e già la volontà nel cor mi grana,                                                                                        | 8  |
| L'un de' pensier con gelosia m'offende;                                                                                   |    |
| Temendo che 'l tuo agio e l'amistade                                                                                      |    |
| non mi tolgan d'amor dolce piatade:                                                                                       | 11 |
| l'altro come saetta il cor mi fende;                                                                                      |    |
| che, se tu parli contro a veritade,                                                                                       |    |
| sdegnandomi amor, morte mi prende.                                                                                        | 14 |
|                                                                                                                           |    |

## XXIX.

| Neri del Ricco, poi che t'è piaciuto ch'io disamori per lo tuo sparlare, sonne cruccioso, ma vo' t'appagare prima che 'l tuo mal dir ti sia creduto. | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma pensa se ben fosti proveduto<br>a tanto disonesto adoperare:                                                                                      |    |
| qual ragion vuol che chi disia d'amare                                                                                                               |    |
| offenda alcun che sia d'amor feruto?                                                                                                                 | 8  |
| Di certo al mio parer ragiono e dico,<br>che, non avendot'io offeso mai,                                                                             |    |
| tradito ài me come crudel nimico:                                                                                                                    | 11 |
| ond'io ti giuro per colei c'usai<br>che sempre te tratterò come amico;                                                                               |    |
| e questo guidardon da me avrai.                                                                                                                      | 14 |
|                                                                                                                                                      |    |

# · xxx.

| Piangete, alme gentil; piangi, virtute; piangete col mio cor; piangi, Cupido, piangi la morte di tuo dolce nido, piangi le forze tue che son perdute.                 | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Piangete, donne, in leggiadria vedute,<br>piangete l'onestà che à perso il grido;<br>piangete tutte, chè a pianger v'invido;<br>piangete c'altri non c'è che m'aiute. | 8  |
| Piangi, terra, acqua; piangi, äere e foco; piangete il lume tanto dolce e terso: piangete, o animali e selve folte.                                                   | 11 |
| Piangete, erbe, ch' e' fior non àn più loco;<br>piangi, mondo diserto oscuro e perso,<br>e ridi, o ciel, che l' ài per te raccolte.                                   | 14 |

## • XXXI.

| A voi egregi e sapïenti viri            |            |
|-----------------------------------------|------------|
| che circondate in Santa Croce el coro.  |            |
| Sappiate ch' i' trionfai et or dimoro   |            |
| in un miser sepulcro ove t'aggiri.      | 4          |
| Alberto mi chiamai: e, se ben miri,     |            |
| vedrai colei per cui tanto martoro      |            |
| io ebbi già, che rompe un giogo d'oro,  |            |
| nè mai ebbe piatà de' miei martiri.     | 8          |
| E, per entrare in grazia, el bellicoso  |            |
| istil di Marte presi e fui seguace      |            |
| in fino al caso atroce e 'mpetuoso.     | <i>1</i> 1 |
| Ma prega Dïo pel corpo che iace         |            |
| in questo loco oscuro e tenebroso,      |            |
| che dia salute al corpo e l' alma pace. | 14         |

## XXXII.

| Il diavol v'à condotto a tanto strazio<br>ch'i'v'ò veduto colla croce nera.<br>Fu testimonïanza falsa o vera?<br>Dè, ditelmi, per Dio, don Bonifazio. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Porteretela voi per poco spazio,                                                                                                                      |    |
| o dureravvi sempre tal manera?                                                                                                                        | •  |
| Dè, ritornate omai a dritta schiera                                                                                                                   |    |
| e siate del mal far pentuto e sazio.                                                                                                                  | 8  |
| E lodate il superno creatore                                                                                                                          |    |
| che v'à dal fuoco sciolto e liberato                                                                                                                  |    |
| nel qual tal falso v'avea condannato:                                                                                                                 | 11 |
| sì che non siate contro a lui ingrato,                                                                                                                |    |
| ma sempre orate lui con fermo core.                                                                                                                   |    |
| Or la portate in pace senza errore.                                                                                                                   | 14 |

## XXXIII.

| Poi che 'n Sardigna vi conviene andare   |    |
|------------------------------------------|----|
| e stare un anno e far la penitenza,      |    |
| la qual data vi fu per la sentenza       |    |
| che 'l nostro inquisitor seppe ordinare, | 4  |
| i' vi vo' come amico consigliare.        |    |
| Da che caduto sete a tal fallenza        |    |
| che viver vi convien con astinenza       |    |
| di pane e d'acqua e la croce portare,    | 8  |
| fate c'abbiate pazïenza e fede           |    |
| in quel signor che fu in croce posto     |    |
| nel qual ciascun cristian diritto crede, | 11 |
| e ubidite ciò che v'è imposto,           |    |
| però che 'l vostro fallo ve 'l concede:  |    |
| se non, che 'l foco vi farebbe arrosto.  | 14 |
| -                                        |    |

#### XXXIV.

| Per rip | osarsi in su le calde piume       |
|---------|-----------------------------------|
| e conte | ntar la gola e gli occhi sciolti, |
| ho già  | veduto in basso cader molti       |
| c' ànno | perseverato in tal costume.       |

Or fa' del core e della mente un fiume pien di pensieri alle virtù raccolti: da' disir van dipartiti e da' stolti che vivon sempre in un bestial scostume.

Non creder tu che per dire — Io mi godo, io ò buon tempo, ed affar non mi briga — venir già mai in gran pregio nè lodo.

8

11

14

Se tu vuoi fama, in ben far t'affatiga, partiti da pigrizia e taglia il nodo, non voler esser paglia senza spiga.

#### xxxy.

| O Anfion, o Narciso novello,               |    |
|--------------------------------------------|----|
| o specchio di virtù che al ciel risplende, |    |
| che chiunque più ti guarda più n' accende, |    |
| tanto ti creò Dio famoso e bello!          | 4  |
| F non a dinenter she sal nonnalla          |    |
| E non e dipentor che col pennello          |    |
| un pel levasse a cosa che ti offende:      |    |
| e l'immagine tua fide ne rende             |    |
| più che non fece nel lago Daniello.        | 8  |
| Dè, apri il chiostro tuo dell'intelletto,  |    |
| dov' è tanta virtù senza magagna           |    |
| che comprender no 'l pô el mio ricetto,    | 11 |
| e voglia alquanto me che sto in montagna   |    |
| chiarir col tüo chiarissimo petto          |    |
| •                                          |    |
| a che verranno e' fatti di Romagna.        | 14 |

## XXXVI.

| Ventura son c'a tutto il mondo impero<br>di dietro calva e co'l ciuffetto in alto;<br>e vonne a passo lento e quando salto,<br>per empier di ciascuno il disidero | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| di fare il suo trionfo gire altero                                                                                                                                |    |
| contr'alla forza d'ogni fero assalto:                                                                                                                             |    |
| e, mentre ch'io starò sopra lo smalto                                                                                                                             |    |
| già mai non mostrerò bianco per nero.                                                                                                                             | 8  |
| E tu che leggi non esser mai lento                                                                                                                                |    |
| quando mi vedi dinanzi apparire;                                                                                                                                  |    |
| e felice farotti e ben contento.                                                                                                                                  | 11 |
| Non creder che per ozio o per dormire                                                                                                                             |    |
| in man ti piova l'oro e l'arïento;                                                                                                                                |    |
| chè alber secco non può mai fiorire.                                                                                                                              | 14 |
| E, s'tu volessi dire                                                                                                                                              |    |
| — I' non ò brocca che 'l terreno innaffi, —                                                                                                                       |    |
| Adopera l'uncin la scura e'raffi.                                                                                                                                 | 17 |

## XXXVII.

#### MATTEO FRESCOBALDI A SER VENTURA MONACHI.

| Due foresette, ser Ventura, bionde                            |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| belle gaie gioconde                                           |    |
| meco fungando vengon per le selve:                            |    |
| l'una cantando l'altra le risponde,                           |    |
| mostrando c'aggian d'onde,                                    |    |
| sì dolce canto da lor si divelve:                             | 6  |
| con lor ghirlande di verdette fronde,<br>alzate alle ritonde, |    |
| dicendomi del fungo tal or — Ve 'l ve' —:                     |    |
| ciascuna a mia richiesta si nasconde                          |    |
| fra quelle macchie fonde                                      |    |
| in quella parte dove più bel v'è.                             | 12 |
| Così in questa vita mi dimoro;                                |    |
| nè altro argento od oro                                       |    |
| non chero fin che lor viso non crespa.                        |    |
| Altr'ago che di vespa                                         | 16 |
| punto m'à Amore il cor d'amendue loro.<br>Così ricco tesoro   |    |
| so ben che in Pisa voi non aves' pa,                          |    |
| c'ogni femmina v'è per lo ber cispa.                          | 20 |
|                                                               |    |

#### XXXVIII.

#### RISPOSTA DI SER VENTURA.

6

12

16

20

S'tu se'gioioso, me doglia confonde ch'agli occhi mi rifonde sì che 'mpierei di lacrime una belve, pensando d'onde fui or son d'altronde e sto sotto le gronde delle volpine sottrattose belve.

Oh, egli è ver che ci à molte Sismonde con faccie rubiconde per confortar chi da lor si divelve: ma talpe sonci gialle e iraconde con lor mantelli a onde, che mai da lor salute non si svelve.

Non dêi maravigliar dunque s'i'proro, perchè dentro lavoro in modo ch'i'ò già la buccia crespa: e, se non si discrespa

con donn'e con amor facendo coro sotto il beato alloro ove mia vita sovente rinfresca, mia vita è da pregiar men d'una nespa.

# DELLE RIME DI MATTEO FRESCOBALDI

LIBRO III.

CANZONI A BALLO

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

I.

Dè, confortate gli occhi miei dolenti che di lacrime fecion lago e fiume, po' che dal chiaro lume lontan mi truovo vivere in tormenti.

4

Non è gioia ch'i' prenda nè diletto, nè mai sentirò posa, s'i' non riveggo a cui donato ò 'l core: e quando miro alcun nobile aspetto di donna alta e vezzosa, allor più mi combatte e strugge amore; membrandomi di quel sommo valore del quale i' son suggetto e fedel servo, il cui onor conservo, e per cui provo sì dolor cocenti.

14

La donna ch'è d'ogni biltà fontana è tornata per dar pace e salute a chi la guarda non con mente vana ma con amor fiorito di vertute: però che 'l suo valore e sua altezza risprende solo ovunque è gentilezza.

8

Dunque si può e' dir che sia beato nella corte d'Amor più c'altro amante chi di tanta biltà è infiammato, o chi nella sua fe' servo è costante: chè per servir si rompe ogni durezza e sormontasi in pregio e in grandezza.

14

#### IV.

Tant'è la nobiltà ch'ogni or si vede nel vostro dolce aspetto, che, stando di voi servo, m'è diletto.

3

Come dall'alto sol lume discende e dona suo' virtute ad ogni creatura nel suo stato, così da voi ciascuna donna prende ogni cara salute con adorno piacer d'amor creato: dunque el disio, che m'à così infiammato el cor per voi costretto, sormonta ciascun altro ben perfetto.

12

#### V.

Chi vuol veder visibilmente Amore guardi colei che m'à rubato el core.

2

Negli occhi suoi dimora e fa soggiorno e tiene un arco in man, cocche e saetta; non ferisce ogni uom che gli è d'intorno nè chi d'innamorarne si diletta, ma sol colui che vede c'à valore e costanza di starle servidore.

8

#### VI.

Sì mi consuma, donna, quand' i' sento la scura dipartenza

4

14

che de' far vostra essenza, c' ogni altro mio dolor m'è dolce vita.

Però pensate quanto sia el tormento che sostener mi converrà, oh lasso!, quando lontan dagli occhi miei sarete; ch' i' sento già ogni valore ispento dentro nel cor, che m' à condotto a passo che sola voi difender mi potete.

Dunque merzè, pella virtù c' avete! non vogliate ch' i' mora od io consumi ad ora! ched io non veggia la mortal partita!

#### \*VII.

Non mi conforta lo sperar tornare ch'i' faccio immaginando: mi veggio allungïando da voi, madonna, in parte sì stranera.

En sì stranera parte, lasso, veggio diviar mie' viaggio, che ritornar a voi non saccio quando. Ond' io tormento sì, che spesso chieggio morte nel mio coraggio: sì mi consuman gli sospir ch' i' spando ciascun' ora, membrando el vostro viso c' un paradiso — chiamo. O gentil donna c' amo, da voi mie' vita lontan si dispera.

14

#### VIII.

Donne leggiadre e giovane donzelle, dè, per lo vostro onore, per me pregate a cui son servidore.

3

Egli è una tra voi con sì vaga bellezza che face amante ciascun che la mira, perchè dagli occhi suoi si move una chiarezza che dà conforto a chi per lei sospira: e, quando i begli occhi in vêr me gira, sento lo gran valore che per grazia mi fa sentire Amore.

12

Nel suo vago cospetto verace Amor dimora, lo quale è pien di grazie e di merzede; ond'à gioie e diletto ciaschedun che l'onora, perc'altro dal suo viso non procede. Oneste e vaghe, questa con voi siede, da cui sento tutt'ore la chiara luce del süo sprendore.

21

Se questa mia preghiera
da voi sarà accettata,
d'ogni salute avrà el mio cor manto;
chè l'anima ne spera
per lei esser beata;
ond'io vi mando questo nuovo canto.
E', se le degna d'ascoltare alquanto,
dice che lo mie' core
sarà sempre lontan d'ogni dolore.

30

#### • IX.

#### L'AMANTE

Donna, dove dimora in voi la sconoscenza? poi di senno e piacenza siete più piena che viva fontana.

Donna, i' son dimorato vostro lontan servente sanz' alcun guiderdone,
nè per ciò meritato
sol d'un guardar piacente
per nessuna istagione.
Dunque, fuor di ragione,
donna, voi mi tenete:
el gran saver c'avete,
la vostra cortesia a me è villana.

14

Donna, merzè, merzede di me, poi che d'avante vi sono inginocchiato.
So ben, vostro cor vede, se non è ver diamante, forte crudel peccato.
Po' ch' i' sono arrivato, donna, in vostra amagione, sanz' alcun guiderdone non fo partenza, chiara stella diana.

24

#### LA DONNA

Sire, lo tuo savere mi à messo in erranza, nè per ciò dismagata del tuo lontan servire c' à fatto dimostranza. Follia tien tuo' brigata. Po' ch' i'son maritata, parti d'esta novella: mentre ch' i' fu' pulzella, sai, di tua innamoranza ben fu' vana.

34.

X.

Sed io credessi che virtù in donna fosse o conoscimento, se m'uccidessi, Amor, sarei contento.

3

Ma, perch'i' veggio che ragion non sente il lor basso intelletto, contr'a voler, signor, tuo servo sono.

E, quando, lasso!, meco ne ragiono com'è vile il diletto che libertà m'à tolto della mente, prendo vergogna; poi non son possente di rimuover talento.

Così legato in tuo' forza mi sento!

12

XI.

Vostra gentil melizia, signori fiorentini, vi darà vera laude, seguendo sanza fraude ciò che 'n questa ballata vi s'indizia.

5

Fiorentin saggi, sia vostro disio, con grande istudio e con isperïenza, di viver sempre nel tremor d'Iddio, perch'è prencipio della sapïenza: poscia, con gran valenza, discrezïon ch'è d'ogni virtù madre con suo' figlie leggiadre seguendo, crescerà vostra grandizia.

1.8

Prudenza fate che sia vostra guida, che con tre occhi tre tempi governa. Quest'è virtù che chi con lei s'affida convien che sempre lo miglior discerna, e della fama eterna risplenda con onor miglior tesoro. Gemme argiento ed oro prudenza passa, e vince ogni delizia.

21

Giustizia c'a ciascuno el suo diritto rende, ch'è volontà perpetüale, e per lei si punisce ogni delitto, signor, seguite; chè per lei si sale. Fiorentin, cui ne cale sarà in memoria eterna, com'è giusto: dunque sievi nel gusto; però che questa ispegne ogni malizia.

29

Temperanza, la qual fugge ogni troppo, che tiene in mano el fren della misura, fate, signor, che sia del vostro groppo, e 'n voi si vegga suo' bella figura; chè questa ancella pura disegna gli suo' servi temperati nel regno de' beati, nel qual possiede ogni uom somma letizia.

37

Fortezza, che l'uom fa sicuro e franco sì che non smaga nell'avversitate e nel periglio non si truova manco, perchè s'accosta a magnanimitate, signori, or l'abbracciate; chè fortezza l'uom rende valoroso forte e vettorïoso, sempre a' nemici suoi dando trestizia.

45

Queste virtù che son le cardinali, con ciascun' altra che da lor diriva, chi l'abbandona, alli brutti animali simil si face e da gloria si priva. Così convien che viva per lo contrario nell' eternal luce chi con lor si conduce, e pien di somma allegrezza e benizia.

53

Ballata nova, i fiorentin novelli,

per cui onore t'ho ritratta in forma, priega che guardin quel che tu favelli, sì che adornin lor vita di tuo' norma, fuggendo quella torma che virtù ischifi e viva in gran dispregio, per acquistar buon pregio: chè la verace fama ciascun sazia.

61

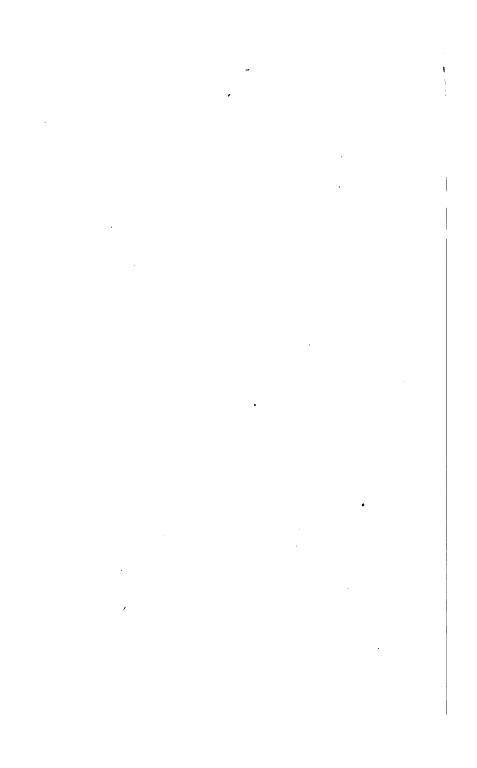

# ANNOTAZIONI

.

## AL LIBRO I.

- I. 69. \* Qui nel V., oltre al resto del verso, mancano altri sei versi [M.] 90. Così nella st. del M. 111.
  \*La Cr. alla voce IDOLO nota (e nota benissimo) e presso gli antichi IDOLA. Pure qui la voce idola è sì ben collocata, che nessuno per avventura oserebbe di chiamarla antica. Del resto il significato, ch' essa ha qui, di Donna som mame nte amata non è avvertito da nessun Vocabolario, compreso quello della Cr. nel cui primo § dice: Per metaf. Qualunque cosa nella quale si ponga smoderato affetto, e s'abbia in soverchia venerazione. Gli esempii che ne reca in prova mostrano che non pur si dice di cosa ma anche di persona; onde era da farne § a parte, o almeno notare nella dichiarazione che idolo si dice anche di persona, maschio o femmina che sia. [M.]
- II. 2. virtù: le altre st. 6. sovra ogni: st. 7. suona: st. 9. quando la miro: st. 10. dolcezza: st. 11. dico: ave: st. 12. bellezze: st. 14. che a: st. 16. Lo SM1 legge ne si affranto: il N. seguito dalle altre st. corresse non

sia affranto: può darsi che a qualche lettore paia più ragionevole la nuova correzione accolta in questa stampa. — 17. s'avviene: st. — 20. questa è ..... perch': st. — 21. senz': st. — 22.

Lo SM1 legge al suo affetto: parve da accettare nel testo la emendazione del N. — 31. Amor, chi: SM1. E così legg. le st.
con punto e virgola in fine del v. preced. e senza verun segno
in fine del 32. Mi pare che dalla mia emendazione resulti un senso
più probabile. — 32. vostra vita: SM1. La correzione nostra introdotta dal N. nel testo passò in tutte le altre st. — 34. data:
st. — 38. sua duce: st. — 43. giocondo: st. (un dotto uomo proporrebbe di correggere, gioiando) allegrezza: SM1. — 43. sua vita:
SM1 e st. La correzione mi sembra uscir di per sè in evidenza
dal contesto. — 45. ed adorna: st. — 48. commiato: st.

III. È, come il lettore facilmente s'avvedrà, ironica. — 1. Qui e in fine del v. 8. manca nello SM1, come spesso nei mss. antichi, ogni segno d'interrogazione: ma è pur bisogno ammetterlo, chi voglia da questi versi cavare un senso. - 19. Mi arriderebbe la correzione proposta da un egregio filologo a questo verso, dall'alma il corp'isciolto; se il cod. non leggesse troppo chiaro, e se non potesse recarsi qualche ragione filosofica e filologica in sostegno della lezione del codice. - 22. L'el'ho supplita: perchè lo SM1 a questo luogo è leggermente danneggiato. - 27 Lo SM1 ha di fama lasconia. Ho corretto come si legge nel testo: nè potevasi a mio giudizio altrimenti. Intendo: le toglie il conio della fama. Sarà nuovo verbo pei vocabolarii italiani, come è nuova ma non per avventura inefficace in questo luogo la metafora. — 45. Lo SM1 legge ancora chericon: ma in cotesto pasticcio del copista è facile ravvisare le originarie fattezze della Eriton cruda di Dante (Inf. IX 23.) - 47. A questo punto lo SM1 ha sofferto guasto, nè altro vi si legge che nendiscon . . . amenti. Il Mortara nei fogli mostratimi dall'ab. Manuzzi legge con dubbio; nè in iscondimenti. Nel vocab. del sig. Fanfani (Firenze 1865) trovo Discondito per disordinato dalle Collaz. SS. PP: 306.

IV. 3. ed attende: Pol. — 4. contro la: le altre st. ria: Pol. — 5. Io: Pol. — 5. piango del gran duol che al cor mi: Pol. — 9. che mova: Pol. — 10. Questo v. manca nello SM2 e nel Cor. Ho supplito col Pol., come fu già fatto in R.C. — 12. potresti: Pol. e R.C. potresti tu: V. — 13. contr'a nimici: Pol. — 15. ognun fatto: st. fatto è strano: V. — 16. in te: SM2 e Cor. Accettai nel testo, come già feci in RC., la lez. del Pol. in sè. virtute: Pol. — 17. Oh! chi'n: Pol. — 18. Dove ti: Pol. — 19. estraneo: V. — 20. ver non: Cor. Cerca del pro tuo vero; e guarderai: Pol. con danno del senso e della rima. — 21. gente non tenga dallo sfar tuo nido: Pol. — 22. sola cagion: Pol. — 24 amici e cari: Pol. — 26. Adoravano el lione: SM2 e Cor. Adoravan tuo nome e tuoi: Pol. Adorarno el lione: RC. La vera lez. da me accolta nel testo, il Mortara la trasse dal V., e io la debbo all' ab. Manuzzi. — 28. infino a' saracini: P61. — 30. tuoi ... troppo: Pol. — 31. se vuoli: Cor. e RC. E ravvederti ancor tu puoi, se il vuoli: Pol. — 32. Deh! fa che tu sia terra non divisa: Pol. — 33. li pianti in dolci: Pol. — 34. Ove prudenza: Cor. -37. Manca in Pol. tua possa: st. - 38. via: sola avarizia: Pol. E a primo tratto può parere lez. più ragionevole: ma costruiscitu con avarizia ec. le ài cacciate via e ogni dubbio sparirà. — 39. E superbia e lussuria è nel tuo core: Pol. — 40. fai dimore: Pol. — 41. Perchè ti rodan: Pol. e V. — 42. Tu non. giudizio: Pol. — 43. Dell'eccelso Signor che t'ha più volte: Pol. — 45. ch' io: Pol. — 46. Considrando... disceso: Pol. — 48. oltraggio sosta non adduce: Pol. — 49. Manca nel Pol. Sì tu sei: V. -50. tue: Cor. e R.C. Cascar su l'ossa tue v' è il foco acceso: Pol. — 51. Non ve'tu; Pol. — 52 vicino a: Pol. — 55. che t'ho: Pol. — 56. Canzon: Pol. io so: st. — 57. cui la tua: V. e la sentenza che tu hai; Pol. — 58. parerà molto: V. — 60. trovi: Pol. — 61. co lor: Cor. con lui, ch' e' non t' arà a: Pol.

V. 2. tua: Cor. — 4. e n virtù: SM2. ed in virtù: Cor. — 8. Ilessicografi notino un po'questa cruna che qui, come nella 111 49, pare avere un senso speciale e nuovo, e ce ne sappiano dire

qualcosa. — 11. addirizzarti: Cor. — 17. e, che manca nello SM2, fu supplita dal Cor. — 20. chiesa...strano.È da vero un po' strano. Ma non potrebbe avere qualche somiglianza coll'ogni cosa pieno e tanto fu la paura del Bocc. [X, v. V, VIII]? — 21-22. Non intendo. — 27. Non saria tu umil trovata: Cor. - 34. veggio in: Cor. - 38. ove venuta: SM2. Ho accettato la correzione del Cor. — 39. che 'l nobil: Cor. — 41. tua: Cor. - 45. ignoranza d: SM2, e così stampa il Cor. Ma vi sarebbe difetto di senso, ed è certo errore del copista. A questo punto stesso, nella preced. canzon., di cui questa è una palinodia, si dice: I' mi vergogno ben di ciò ch'i' parlo: se là si vergogna, qui si onora. Il non sapere il poeta quel che si dica, del che sia cagione l'esser egli fiorentino e sia effetto non poter aver egli più cosa che gli dispiaccia, sarebbe da vero nuova sentenza. — 50. perdonò ogni: Cor. — 54. perseverante: SM2. Ho accettata la correz. del Cor. — 56. canzon, con gioia te n': Cor. — 58. e quegli: SM2. E que' cui non se' cara: Cor. — 60. E sì 'l riprendi: Cor.

### AL LIBRO II.

II. 4. Penne. Intenderei quelle che stanno dalla cocca della freccia o saetta. — 5-7. Tutte lettere che vengono a dire FRANCESCHA. Questo del designar i nomi per le lettere e le sillabe fu già uso de' nostri primi poeti e de' provenzali, nobilitato poi da Dante e dal Petrarca. — 10. ebbe tanto: LR.

M'è parso, per reggere un po'il verso che si strascicava, dover leggere com'è nel testo, pur dividendo i segni nel ms. congiunti.

- III. 1. Con più: LR. 3. Più sente: LR. 4. s' a lei novella: LR. 9. dal cor: LR. 11. E l'anima ne vive più dilettosa: LR. 14. troppo: RC. per troppa: LR.
- V. 2. d'un giro choro: SM2. 4. onorando sì: SM2. 5. biltà: SM2. 6. che chiunche . . . ringrazia l'ora: SM2. r i n g r a z i a così assoluto parmi nuovo e notabile: poteva leggersi collo SM2 ringrazia l'ora, ma rimaneva senza reggimento la proposizione e che già mai non mora 8. resurga di suo': SM2. 14. ed io . . . da suo'. SM2.
- VI. 1. triunfa... biltate: SM2. -- 2. Ho corretto francamente. Il V. legge, Veggio mirando et empier de capegli: lo SM2 Mirando veggio empier de capegli. -- 3. havergli: V. Del resto, il senso di questo e del v. seguente io non lo capisco. -- 9. altri Dei: V. Nelle due terzine è chiara l'imitazione pagana dalla seconda stanza della gran canzone di Dante, « Donne che avete intelletto d'amore. » -- 11. trebuto: SM2. -- 12. gridando: V. -- 13. Nol cel: V. -- 14. Et io di ciò: V.
- VII. Questo son. su la stella faricordare i tre del vecchio Dino Frescobaldi che incominciano: « Una stella con sì nuova bellezza » « In quella parte ove luce la stella » « Quest'altissima stella che si vede. » 3. \* Chi a ro per chi a rito, ca vato di dubio, manca alla Cr. Noi nella seconda ediz. del nostro Vocab. ne abbiamo riportato un esempio del Cecchi, scrittore del 500. [M.] 5. \* s carsa cioè a vara. Il Petr. son. 279: « Ho servito a signor crudele e s carso. » [M.] 9. pastura: M. Ma lo credo errore di stampa. 13. \* s e mpre che cioè finchè. Dante, Rim. 33. « Perch' i' son fermo di portarla s e mpre Che sarò in vita. » [M.]
- VIII. 6. Preso: questa parola e non altro del presente verso stampa il T. Correzione e supplimento lo debbo all'ab. Ma-

nuzzi che l'ha ricavato dalle carte del Mortara. L'avv. Bilancioni mi avverte che questo son. leggesi anche al f. 37 del ms. già 535 oggi 558 della Bibliot. imper. di Parigi. — 10. Misi ai: T. La correzione da me accolta è del Manuzzi. — 16.\* io non la perdi. Dante: « Girai la testa per veder chi fossi. » Purg. XXXIV. [T.] Questa cadenza in i al presente del congiuntivo notasi ancora nel son. I. v. 7.

IX. 1. io: T. — 3. questa donna: T. — 5. Ed hammi: Pert. — 6. che in: Pert. — 8. sventurato: T. — 10. questa crudel: T. che mi renda: T. e R C. \* Giu de o adoperarono gli antichi per ostinato. La Cr. cita m. Cino ove dice: « O voi che siete vêr me sì giude i Che non credete il mio dir senza prova, Guardate se presso a costei mi trova Quel gentile amor che va con lei. » Ma in questo luogo a noi sembra che g i u d e o valga in credulo. E a fare che veramente significhi o stinato ci piacerebbe meglio questo esempio del Frescobaldi o l'altro dell'Angiolieri presso l'Allacci, dove l'amante per dire che il core della sua donna è ostinato dice: « Oimè il suo cor com'è tanto giudeo! > In tutte le maniere però a noi sembra che questa voce ora non si potrebbe usare in rime d'amore senza pericolo di essere deriso. [Pert.] Che avrebbe detto il Perticari leggendo « E parmi Laura in quell'atto vedere Or pietosa vêr me or farisea? » E sarebbero versi del Petrarca, a dar retta al cod. del sec. XV da cui il Rossetti pubblicò nell'op. intitol. Petrarca Giulio Celso e Boccaccio il son. che li contiene. — 11. Che non: Pert. — 12. Ch'io: T. e R.C. — 13. ch'io non veggo: T.

X. 3-4. \* àn rifreddato la mente. ec. cioè scemato il fervore nell'affetto. Di rifreddare att. mancano esempii alla Crusca. Nell'unico di Guido Giudice che essa ha allegato è usato neutralmente. [M.]

XI. 1. \* l'anno cioè ogni anno. Non dissimile da quello del Bocc. nov. 49. 5. « Donna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno di state.... se ne andava in contado » che la Cr. spiega, forse non troppo esattamente, per la stagione o parte dell'anno. [M.] -- 11. \* fare istento cioè patire. Di fare istento in questa significazione se ne hanno parecchi esempii, tuttochè la Cr. non tiri fuori questa frase. [M.] — 13. \* Volgersiad ogni vento, nota la Cr., si dice proverbialmente del non aver stabilità nè fermezza; ma nol prova con esempii. Si alleghi questo del Frescobaldi. [M.]

XII. 4. « E i pesci che eran chiusi per le tane Fuggendo del gran verno la magagna A schiera e a compagna Giocan di sopra sì c'altrui ne giova » Fazio degli Uberti nella canz. Io guardo fra l'erbette, dalla quale imagini e parole son trasportate in questo son. e nella prima quartina dell'antecedente. — 14. tempo, oh Dio, ne fui diviso: Pert. Ma era un de' soliti concieri del Pert. a cui il v. dovè parere nell'altra maniera troppo cadente. La correzione la trasse il Mortara dal V., ed io la debbo all'ab. Manuzzi.

XIII. È son. di oscurità e stento artifizioso; forse allusivo al nome della donna amata, che poteva essere una Milla o Milletta per diminutivo da Cammilla o Cammilletta. Questi scherzi su'nomi son della moda poetica diquel tempo, e di quel tempo è la continuata ripetizione d'una parola in questo e nel son. xxx. Se ne potrebbon moltiplicar gli esempii: con che pro?—3. I mss. par che leggano: mille per si veder. Ma che vuol dire?—4. disiri: SM2.—6. pace antere: V.—8. in nudo: SM2. amanti: V. Se non che manti, come legge lo SM2, è l'antitesi richiesta ad ignudo.—9. Lo SM2. par che legga: Milles millen millecco mill'onbre. Il V. come nel testo, se non che dopo no aggiunge che.—11. addietro: V.—14. per me: SM2. per la pietà: V.

XIV. 1. ponte e: SM2. -- 3. surgendo parendo: V. -- 4. e quandellattro torna quasi asconde: SM2. Del resto questo contrasto fra il sole metaforico e il reale e 'l pianger di questo

è petrarchesco: citiamo a caso. « Quella fenestra ove l'un sol si vede, Quando a lui piace, e l'altro in su la nona » [P. I. s. LXV. ediz. ant. ] « A lui la faccia lacrimosa e trista Un nuviletto intorno ricoverse, Cotanto l'esser vinto li dispiacque > [ ib. s. xcii ] • E così tristo standosi in disparte Tornar non vide il viso . . . . E pietà lui medesmo avea cangiato Sì che i begli occhi lagrimavan. . . > [ ib. s. xxxv ]. — 7. Quest' io riman sospeso: ma che farci? -- 9. e nel tornar: SM2. Tornar: qui volgersi o rivolgersi, girarsi. Esempio più chiaro dei consimili di Dante: . . . dalle reni era tornato il volto > Inf. xx 13, « Poi alla bella donna tornai 'l viso » Purg. xxvIII. 148. -- 12. Lo SM2 par che legga dello scanno. -- 13. in ghiaccio e 'n foco entrato: SM2. Abbiamo un soggetto sospeso al v. 7.: qui ne avremmo avuto un altro: ma la correzione era ovvia e parmi ragionevole. -- 14 a mezzo un corno: SM2. Il corno poi, francamente vada al copista.

XV. Nello SM2. è intitolato Sonetto per Lorenzo Cavalcanti. - 2. per rammorzar: V. -- 3. credendomi che 'l cor: V. -- 5. Trovo lo rozzo de' cavalcanti mille: V. Truovo Lorenzo de' Cavalcanti mille: SM2. Accettando come ho fatto il Lorenzo dello SM2. e togliendo via quel de'che lo seguita, il verso è bell'e accomodato. Ma quel mille? Quel mille io seguito a credere che sia allusivo al nome della donna amata. -- 6. facessi: SM2. Questo v. ne' due mss. non è, secondo l'uso, distinto d'alcun segno d'interpunzione dal preced. e non ha in fine nè interrogativo nè altro. Ma per cavarne un senso « non c'era altra via Che questa per la quale io mi son messo ». -- 8. doppo: V. - 9. Or i': V. -- 10. con gli . . . et cogli : SM2. -- 11. Et lagrime verso: V. Del resto mi par da notare questo versan intrans. di forma att. per cadon giù, traboccano: non so se altri esempi v'abbia o altri sì chiari. -- 12. rio: V. -- 13. mei: V. --14. el freno: V.

XVII. 2. presentil'ò: SM2. — 3. Si noti la costruzione non

grammaticale ma logica. Il verbo è neutro, o, meglio, non ha genere, specialmente con un soggetto astratto. Ve n'è qualche altro esempio de'buoni secoli; e dura nell'uso del popolo. — 4. vole el core: SM2. — 5. \* Di salute per saluto nel Vocab della Cr. non ha che un solo esempio del Petr. Vi si aggiunga questo. [M.] E anche quel del Guinicelli « ... bassa orgoglio a cui dona salute » e di Dante « A cui era degno poi dava salute Con gli occhi suoi quella benigna e piana » e di Lotto di Ser Dato « Se salute gli è porta Soavemente la rende » Del resto è la salutz de' provenzali. — 6. \* i ng raziato cioè caro, a ccetto. [M.] — 7. ch'i': SM2. — 8. tuo' man colle chiave: SM2. — 9. L'esser: SM2. — 10. assai sospiri: SM2. \* Spando cioè getto, 'mando fuori. Di spandere in questo significato non si hanno esempii nei Vocab. [M.] — 13. s'avere.... disiri: SM2. — 14. privassi, mi: SM2.

XVIII. 1. Gli occhi dilagrimar: così il V. e lo SM2. Ho aggiunto il verbo ò necessario all' intierezza della sentenza e certamente omesso dall'amanuense di questi son. del V. e dello SM2, che dovea essere un singolare ignorante. Forse che l'ò potea mettersi dopo già; e fors'anche supplire con altro verbo; per es. en. -- 5 diamante perle et: V. -- 6. gittan: V. -- 7. beltà: V. -- 6-7: c'antica prole unquanco seguirà ec. Che cosa vorrà dire? forse che questa bellezza per la singolarità sua prodigiosa non può lungamente vivere, sì che non potrà vedersi seguitata dalla prole fatta grande? o che altro? vattel a pesca. -- 9. [illustro . . . sublimo: SM2. -- 10. Questo, che nella st. è v. 10, ne'due mss. V. e SM2 è 11. Pel sistema di versificazione sta bene 11, ma per la sintassi dev' esser 10. Forse il poeta scrivendo non badò all'ordine delle rime, e il copista gli volle rifare il latino guastando il senso.

XIX. le savie: SM2. — 3. corpi umani: M. Ho accettato la lez. dello SM2. — 4. ch'i' ardi: SM2. — 5. chiedo... sia: M. — 6. suo': SM2. — 7. prieghi: SM2. — 9. punto

ad: SM2. — 10. m'incende: M. M'è parsa più consentanea al contesto la lez. dello SM2. — 11. Rimembranza dantesca: « Con più color sommesse o sovrapposte Non fèr mai in drappo Tartari. nè Turchi » Inf. xvII 16-17 — 12. \* Si martora. Cioè si tormenta: si affanna. Martorarsi manca alla Cr. ed agli altri Vocab. [M.] — 13. vegghio: SM2.

XXI. che grida merzè: LR. Ho corretto per amore della scorrevolezza del verso. Ma poteva stare, fermando l'accento sul che — 12. lasciassela: LR.

XXII. 2. e ghiaccio... e nebbia e fumo: LR. — 3. ch'io mi struggo: LR. — 5. potrie: LR. — 7. e 'l gran lamento: G. la doglia e l'aspro mio lamento: LR. - 8. Sol questo diamante: onde me n'duole: LR. - \* Petr. canz. 9. « Perchè dì e notte gli occhi miei son molli? Misero me, che volli Quando primier sì fiso Gli tenni nel bel viso! > [Cas.] - 11. Ricorda i due di Cino: « Li più begli occhi che lucesser mai » e « De'più begli occhi che si vider mai. » — 12. O me per Dio: piatà, piatà, piatade: LR. \* merzè e merzede per mercè e mercede.... si trova usato dagli antichi. Ser Nicc. Tinucci « Onde s' i' merto, signor mio, merzede. » Per dio..., per deo secondo la sua origine latina...è una semplice maniera di pregare istantemente, e quindi, come altri ha novellamente osservato, fu fatta la particella dè, de h. Giusto de' Conti « E tosto oimè per dio soccorri omai, Chè, se la guerra picciol tempo dura, Non posso in tanti affanni più soffrire. » [Cas.] — 13. Piatà tosto: LR. Mercè presto: G. — 14. posso sofferir: LR.

XXIII. 1. Senza... trovo: M. — 2. \* cagion di Amore. Cioè A cagion e, soppressa la particella a per proprietà di linguaggio, come in bontà, mercè e simili. La Cr. di cagione per a cagione non ha esempii. Se ne legge uno nel nostro Vocab., al quale si potrebbe aggiugnere il presente. [M.] — 4. ghiaccio... ch' i': SM2. \* Di diaccio la

Cr. e gli altri vocab. non hanno esempii che del 500. [M.] — 5. muovo: M. — 7. trovo: M. — 10: me 'ncresce: SM2. — 12. Piena cioè gran copia. Lor. de' Med. disse, Rim. 91. « Mentre amor spinge i passie il timor frena, Mi giunse di letizia incerta piena: » figura che merita un § separato dallo esempio di M. Vill., 8. 66. « Si partì in fretta, per non attendere la piena del popolo » col quale è accoppiato nella Cr. [M.] Vero è che in questo v. lo SM2. legge: Guai sospiri affamni pianti rei. — 14. in madre: SM2. \* Tornare a madre o in madre vale tornare alla terra cioè morire. Madre qui, come nel Petr. cap. 6. « Tutti tornate alla gran madre antica » è preso per terra [M.] E l'Ariosto con audacia di gran poeta: « E fatto ch'ebbe al re di Circassia Battere il volto dell'antica madre » Orl. II 33.

XXV. Nel V. è intit. Di Matteo di Dino Freschobaldi decto per giannotto boscholi: nello SM2. Sonetto per giachinotto boscoli. -- 1. Già ch'io n' ho tolti: V. Nel primo verso si contiene il nome della persona a cui il son. è indirizzato: Giachin ò to l'i boscoli selvaggi. Così il nome di Laureta nel v. del Petr.: così fra le ball. del Sacchetti se n'ha una per altru i dove il nome di Nanna si dimostra e comincia « Qual don NA NAcque mai vaga et onesta, » ed un'altra pur fatta per altrui dove il nome d'Antonia si dimostra, ecomincia · Par che siAN TONI Al core d'ogni parte. » -- 2. Selve Celene non ne conosco, conosco sì un'arpia Celeno che potea benissimo star nelle selve: di qui l'imbroglio del sonettieri, come direbbe il Velluti, che vuol far l'altrui mestiere, il mestiere cioè di poeta dotto. -- 3. innistimabil: SM2. -- 4. ch'io... i disp... ultraggi: V. -- 6. io: V. struggiendo: V. istruggendo: SM2. Nè l'un nè l'altro, viva dio! -- 7. nuciva ... e in: V. --8. mio dir: V. exempro: SM2. -- 10. Tal di color che la: Taldicheloro alla: SM2. Se non era necessario corregger qui, non so dove sia necessario. -- 11. Orme tante volte diresse il core:

V. -- 13. prina di: V. A ogni modo è verso oscuro. -- 14. Rompi: per rompa.

XXVI. 1. Solen... dolcie: SM2. -2. sentivo: SM2. -3. per lochi robusti aspri e: SM2. - 4. d'ambular ... ch' i'; M. \* Di questo verbo la Cr. non allega esempii antichi [M]. - 5. n' incolpi: M. — 6. el maledetto ... ch'i': SM2. \* Gli occhi apersicioè nacqui. Bella maniera poetica, di cui si ha esempio nelle Rime del Chiabr. 2. 283. « Mio nome fu Riccardo e gli o c chi apersi In grembo alla bellissima Firenze. » [M.] - 8. s'el non mi scolpi: SM2. \* La Cr. registra porre silenzio per far sì che altri non parli, ma del senso presente non fa menzione alcuna. Sin non mi scolpi: cioè finchè non mi s colpi. Simile a quel di Dante, Inf. XIX « Nè si stancò di avermi a sè ristretto Sin men portò sovra al colmo dell'arco. dove alcuni leggono, credo men bene, « sì men portò » [ M. ] — 9. sia: M. petra: SM2. - 10. sopra te: M. - 11. Comalfreghia: SM2. — 12 Po'che: SM2. \* Impetrare, da petra, per impietrare, manca ai Vocab. [M.] — 14. rispiarmi: SM2.

XXVII. 1. lutto dolor: SM2. — 2. surgie: SM2. — 3. ch'i': SM2. — 4. Frangele, rompe spezza come gnudo: SM2. — 6. d'ogni piatà merzè vêr me che poco: SM2. — 8. chi accorso.... sudo: SM2. — 9. truova: SM2. — 10. non finar che tu gli furti: SM2. \* Che cioè fin chè non. Di che in questo signific. non si hanno esempii nei Vocab. [M.] — 12. \* Micido cioè micidio. Così abbiamo nido e nidio.... Manca alla Cr. e agli altri Vocab. [M.] — 13 ricevut'ò: SM2.

XXVIII. Come il preced. son. a un Pietro, così questo è indirizzato a un Neri del Ricco: ce ne avverte il LR: « Sonetto di Matteo detto a Neri del Ricco» e il nome intero lo abbiamo pur nel son. seg. — 4. A n a. È novamente dichiata nel Dizionar. del Tommaseo (Torino. 1865. I.) per sfor zo travaglio affanno molestia e dato come derivante dall'arabo. Se ne recano due esem. dal Centil, del Pucci: ecco-

ne uno: 14. 44. « Ma e' passò con gran fatica ed a n a Il fiume di Voltone e Taliverno. » — 8. grava: L R. Ma la rima vuol grana. Ed è bella metaf. di cui mancano esem. a' Vocab: e pure questi traslati da' fenomeni della vegetazione a quei dello spirito son molti. Fazio, Dittam. I. II 12 « quel desio... Del qual in me già granava la spica. »

XXIX. 12. c'usai. Pare così legga il LR. Forse sarebbe da correggere: che sai.

XXX. 2. mie' cor: SM2. — 6. c' a' perso el: SM2. — 7. \* Invido cioè invito, scambiato il t nel d, non raro negli antichi. Invidare poi è nuovo pei Vocab. [M.] Lo scambio del t nel d è anche in Dante « Come tenne Lorenzo in sulla grada » Par. Iv. e nel Barberino e nell' Urbiciani; tuttavia non è d'uso toscano. c' a pianger: SM2. — 9. aqua aire e: SM2. — 10. el lume: SM2. — 12. erbette: SM2. — 14. È aperta l'imitaz. dal Petr. Piangete, donne.

XXXI. Il V. che solo ha questo son. non porta che il nome dell'autore senz'altra indicazione. È in forma d'epitafio a un Alberto che disperato in amore par si facesse soldato e finisse atrocemente: pare anche fosse sepolto in Santa Croce dalla parte del coro. — 2. sacra croce: V. Ma deve essere errore del copista non fiorentino. — 4. Ove t'aggiri. Questo passaggio dal plur. al sing. è di strana barbarie; strana, ma non senza esempii. — 7. Forse è allusivo all'insegna gentilizia della donna amata. — 9. al bellicoso: V. — 14. Intenderei; che al corpo qui sepolto e risorgituro dia la salute eterna e l'alma pace: altrimenti sarebbe strano il pregar salute al corpo già morto. Come non s'avesse a correggere e all'alma pace, e intendere che sia il morto il quale augura da Dio salute al corpo e pace all'anima di chi legge.

XXXII. Nel LR. ha questa intitolazione: Son et to di Matteo Frescobaldi mandò a don Bonifazio perchè condennato e cruciato per la fede. — 4. Ditemi, per Dio: LR. Ma manca una sillaba; per ciò ho aggiunto Dè; si potea forse correggere, per Iddio; se non che non mi aveva il sapore di questo stile.

XXXIII. Sonetto di Matteo detto a detto Bonifazio: porta il LR. — 2-3. penitenzia e sentenzia: LR. La correz. è in servizio delle due rime corrispondenti.

XXXIV. 1. riposarsi sulle: Ross. - 2. Accetto la lez. del Ross. E seguitar la gola e gli ozii stolti: M. Ma stolti non pare epiteto giusto a ozii; e poi l'abbiamo di nuovo in rima al v. 7. Più l'idea d'ozio è nel v. 1, -3. \* Cadere in basso, figuratam, per Venire in cattiva fortuna in povertà è maniera bellissima mancante a tutti i Vocab. Dante da Maiano usò nel senso medesimo Cader basso e al basso, conforme fu da noi notato nella sec. ediz. del nostro Vocab. sotto la voce Basso, Add. § 14 [M.] Anche in questo v. 3 il Ross. legge veduto basso cader. — 6-7. Pien di virtù; ne l'animo raccolti Vanno i pensieri, partiti da'stolti: Ross. . — 8. \*bestial scostume. Cioègrande scostumatezza, inciviltà. Di bestiale in questo senso la Cr. non allega esem. che del 500 [M.] Il cod. del Ross. a questo punto leggeva nodrume: egli stampando credè dover mutare in lordume. - 9. \* Questa che congiuntiva, avendo dopo di sè l'infin., è come se non vi fosse. Di quest'uso, frequente negli antichi, abbandonato dai moderni, la Cr. ne allega molti esempii [M.] Deh, non credi già, per dir: io mi godo! Ross. — 10 Manca nel Ross. \* Di Brigare in signif. att. per dar briga noia travaglio la Cr. non ha esem. [M.] — 11. Giammai d'aver fama nè lodo: legg. il cod. del Ross. Egli corresse d'aver di te fama. — 12. \* Il verbo a ffatigare oggiuscito d'uso manca atutti i Vocab. i quali hanno fatiga e fatigare. [M.] Ma, se vuoi fama, in ben far t'affatica: Ross. — 13. Manca nel Ross. — 14. E non voler esser paglia senza spica: legg. il cod. del Ross. Egli stampando corresse: E non nell'esser.

XXXV. Probabilmente è ironico. Ma il V., che solone l'ha conservato, non reca che l'intitolazione Matteo di Dino Frescobaldi senza verun cenno della persona a cui siadiretto o dell'argomento. -- 1. Anfione: V. -- 5-8. S'intende poco, e meno s'intenderebbe se avessi stampato il v. 8 come giace nel V. Più che non fece mellago da mello. Lo sproposito dell'enorme copista è chiaro: il poeta volea dire che quel tale a cui parla rendeva fede di non so che cosa più che Daniello nel lago de'lioni (secondo la dizion biblica « et miserunt eum in lacum leonum » Dan. VI.) non rendesse fede della virtù sua ec. -- 10 Dona et tanta: V. Sfido a cavarne qualcosa se non si corregga come ho fatto. — 12. sto su: V. e addio il verso. --13. chiarire: V. E forse potevasi conservare intero, ponendo nel leggere l'accento su col. -- 14. a chi: V. Corressi coll'aiuto d'un verso di Dante di cui questo è una rimembranza: « Ma dimmi, se tu sai, a che verranno Li cittadin ec.» Inf. vi 60.

XXXVI. Sonetto per la ventura: porta lo SM2. deve essere stato scritto per una dipintura allegorica della Fortuna. M. 1. che a: T. — 2. Dirieto: T. — 4. el desidero: SM2. Il T. mettendo due punti in fine di questo v. ingombra la sentenz. di per sè spedita — 5. el suo: SM2. trionfo: T. — 6. Contrala: T. — 7 ch'i': SM2. — 8. mosterrò: SM2. — 9. ma'lento: SM2. — 11. filice: SM2. — 14. Ch'albero: T. — 16. L'acqua qual è che il tuo terreno: T. — 17. la scure e i graffi: T.

XXXVII. — 3. Fungare per cercare o coglier funghi manca ai Vocab. — 12. Altri potrebbe voler leggere più belv'è o dov'è più belve. A me pare che qui si debba intendere di quella parte del bosco ove il fungo è più bello. Del resto il verso finito con monosillabo e spogliato d'accento non farà paura al lettore il quale ricordi que' di Dante, Inf. XXX 87, Purg. XIX 34 e XXIV 133, Par. V 122; e del Dittam. III I 19 « spiavamo s'el ve Fosse pur da notare cosa alcuna. » — 16. La

sintassi non è chiara: forse sarebbe da correggere; D' altr' ago.

— 19. non avespa: L. Senza confondermi in traccia d' un introvabile avespare io ho creduto che questa locuzione sia il n' avez pas de' francesi scrio scrio. Parrà strano, ma torna tanto bene! e il francesismo non è già cosa d' ieri in Italia.

XXXVIII. 2. Di rifondere in questo signific. e in questa posizione mancano esem. a' Vocab. — 3. belve. Pei nomi femminini della prima terminati in e anche fuor di rima e in prosa v. il c. III. della Teorica de'nomi di V. Nannucci. — 6. sottrattose: astute, fallaci. Intende de' Pisani di cui Dante e le volpi sì piene di froda Che non temono ingegno che le occupi » Purg. XIV 53. -- 7. Sismonde: gentili donne della famiglia Sismondi. — 13. proro per ploro pel cambiamento usuale a' toscani della Inella r. — 14. Lavorar dentro dicesi del male e del medicamento. Ma d'uso così assoluto e indeterminato come qui non mi sovviene esempii.

#### AL LIBRO III.

- I. 2. faccion: SM2. 3. poi che: RC. 9. de donna: Cor. 12. qual: le altre st. 13. in cui: SM2.
- II. 22. \* mie', Così nel nostro testo; e il medesimo troveremo nelle ball. VI e VII [VII e VIII di questa ediz.] i s p e n t a è dubbio, e potrebbe anche leggersi is pinta. Per amor di chiarezza abbiamo preferito l'assonanza alla rima [Pol]. Il cod. legge

veramente ispenta. — 23. corriso.: SM2. — 24. \* Il cod. con errore evidente: che disdegnosa tinta [ Pol. ] Mi è parso dover accettare la correz. del Pol., come già feci nelle R C: a qualcuno però potrebbe piacere sembianza disdegnosa e tinta. — 27. più amara: SM2. e Pol. Mi parve necessario fin nelle R C. di aggiungere il verbo è. Altri però potrebbe voler leggere; più amara che fel' è, spogliando d'accento l'ultima secondo un uso degli antichi.

III. 2. il fior: Pol. R.C. D. — 8. risplende: Pol. R.C. D. — 11. Chedditanta: SM 2.

IV. 5 \* su o'. Così nel nostro cod., ed era cosa frequente nel sec. XV. [Vedi anche le Ball. IX e x]. Ma non vorremmo egualmente accertare che ciò dai migliori si praticasse anche nel sec. XIV. [Pol.]

VI. 3.\* Essenza. Così chiaramente nel ms: nè sappiamo qual altra voce potrebbe sostituirvisi, parendoci questa in vece quiposta col signific., benchè forse abusivo, dipersona [Pol]. Vedi il signific. consimile del nome esser nel I II 35. — 7. lontana dagli: SM2. lontana agli: Pol., RC. — 14. Pol. attacca la sentenza di questo v. all'ant.

VII. 5. E'n sì: le altre st. — 6. Diviare: Pol.

VIII. 21. suo isplendore: Pol. R.C. — 28. E se le: le altre st.

IX. 22 \* A magione. Cosìnel testo. Di amagione per magione sono esempii nelle Giunte Veronesi [Pol.] — 26. M'ha: SM2. e Pol. Leggendo mi si aggiusta il verso. — 27. dismagato: Pol.

XI. — 2. signior: SM2. — 20. ariento: R.C. — 23. \* Il testo, che: forse è da leggere con [Pol.] — 29. questo: Pol. R.C. — 44. vittorioso: st. — 45. tristizia: Pol. R.C. — 48. bruti: Pol. — 49.\* Il cod. addaghrolia. La ragione per cui non correggiamo e di gloria si è perchè pri va to in antico significò

anche lontano remoto: e qui si priva potrebbe stare colla forza di si allontana [Pol.] — 53. \* Il testo, e di benizia. Pensiamo che dovrebbe correggersi e divizia [Pol]. Può anche darsi. — 54. o fiorentini: SM2. — 61.\* La rima vorrebbe sizia, che potrebbe senza troppa difficoltà interpretarsi per asseta o fa sitibondo di sè. Ma, siccome l'aut. si serve non rade volte delle semplici assonanze (come può vedersi anche in altre poesie... del medesimo) siamo stati qui pure fedeli al nostro testo, il quale ha chiaramente sazia. [Pol.]

FINE.

# INDICE

# DELLE RIME

| IX. Accorr'uomo, accorr'uomo!i' son rubato! Pag. | 47         |
|--------------------------------------------------|------------|
| III. Amico, che domandi e vuo'sapere? «          | <b>27</b>  |
| II. Amor, da che ti piace pur ch'io dica . «     | <b>25</b>  |
| XI. Amor fa l'anno nella primavera «             | <b>49</b>  |
| XXXI. A voi egregi e sapïenti viri «             | 69         |
| IV. Cara Fiorenza mia; se l'alto Iddio «         | <b>3</b> 0 |
| V. Chi vuol veder visibilmente Amore «           | 38         |
| III. Com'più riguardo l'onesta bellezza «        | 41         |
| II. Con tre saette Amor nel cor mi venne . «     | <b>4</b> 0 |
| III. Dè, cantate con canto di dolcezza «         | 81         |
| I. Dè, confortate gli occhi miei dolenti «       | <b>7</b> 9 |
| XX. Dè, non fuggire quello c'ài più volte . «    | <b>5</b> 8 |
| I. Dè, quanto vien chi vuol seguir Amore. «      | 39         |
| I. Donna gentil, nel tuo vago cospetto «         | 21         |
| IX. Donna, dove dimora «                         | 86         |
| VIII. Donne leggiadre e giovane donzelle «       | 85         |
| XXVII. Due foresette, ser Ventura, bionde «      | 75         |

•

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

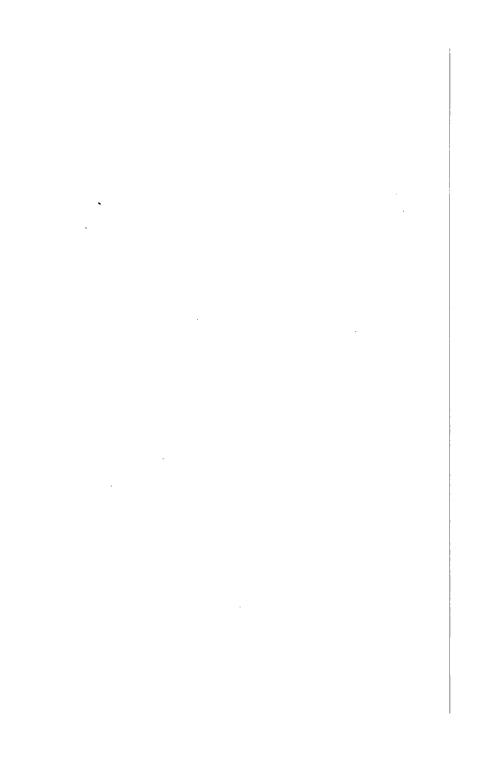

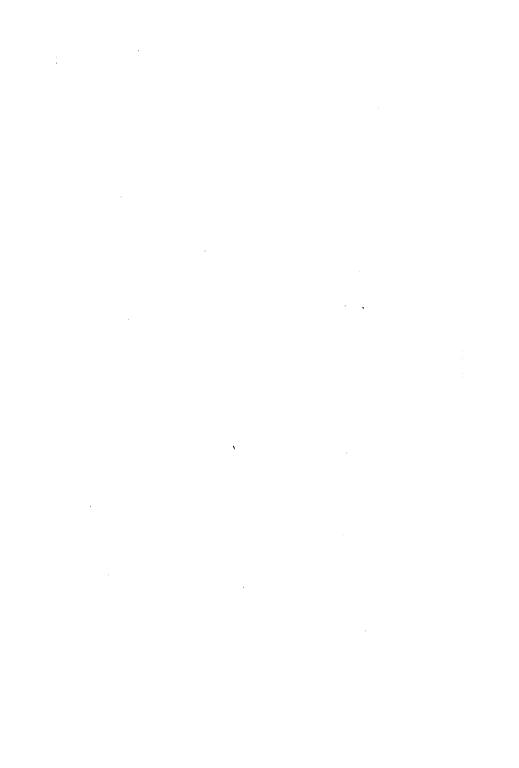

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

. 1 

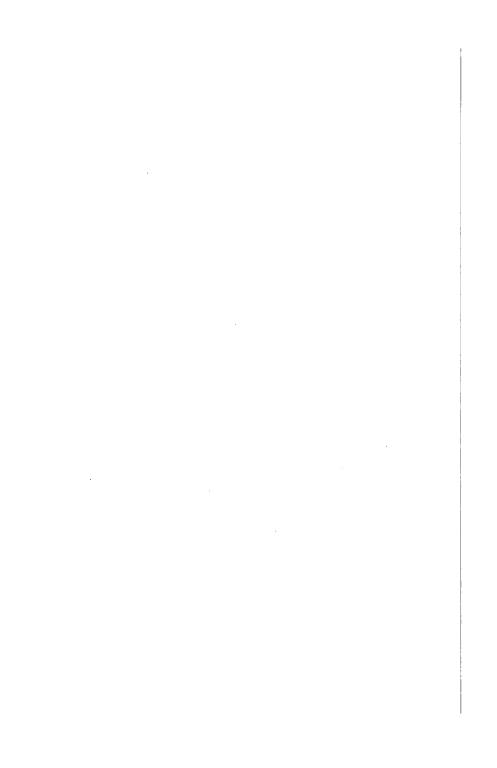

• 

|  |  |     | • |  |
|--|--|-----|---|--|
|  |  | • . |   |  |
|  |  |     |   |  |
|  |  |     |   |  |
|  |  |     |   |  |

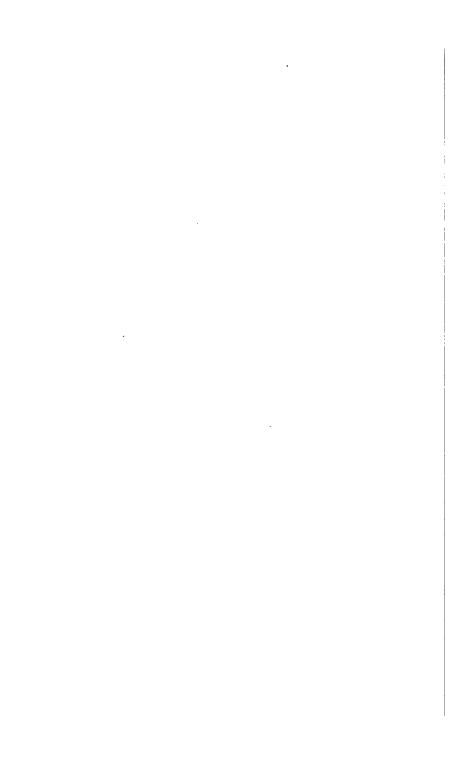

.

-

• , 

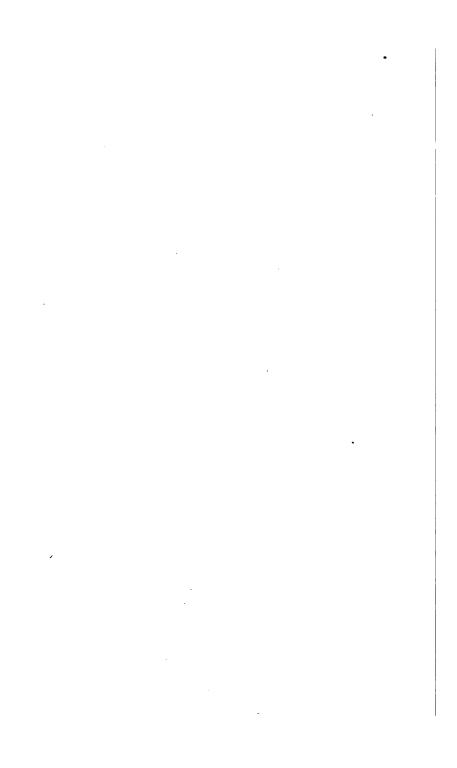

.

•



.

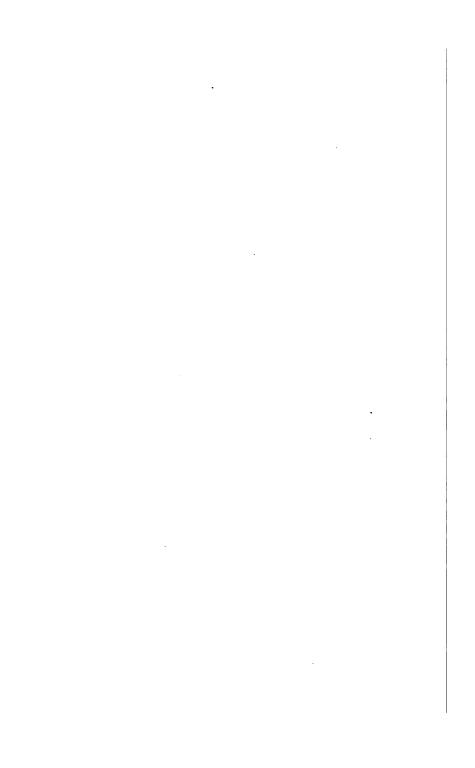

. .

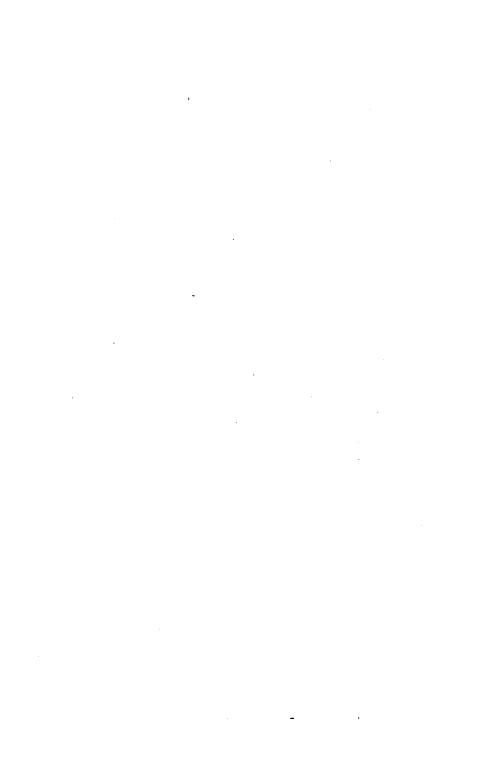

•

· • 

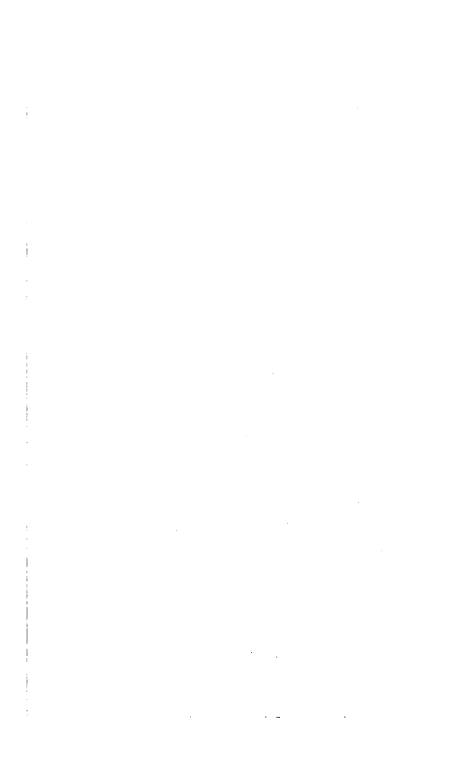

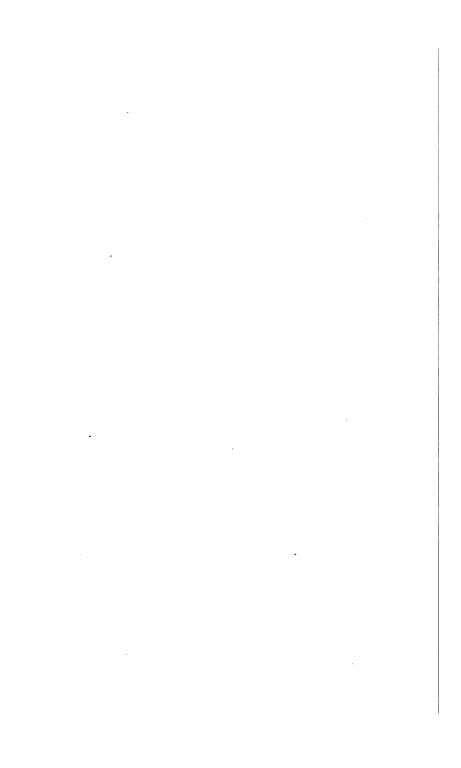

|  |   | I |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | - |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |



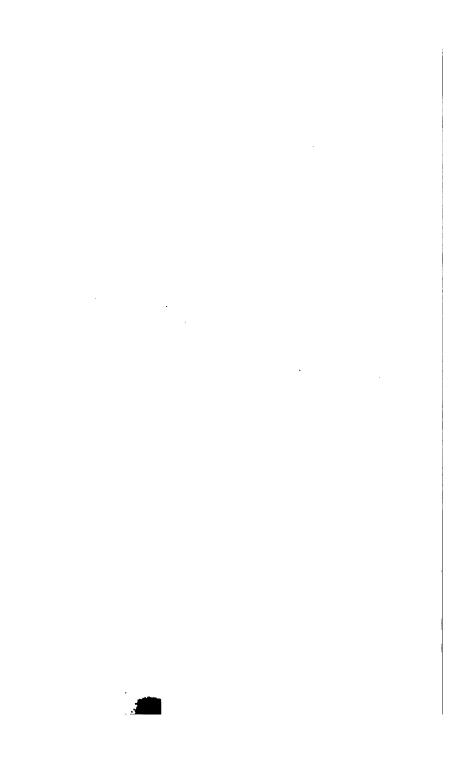

. 

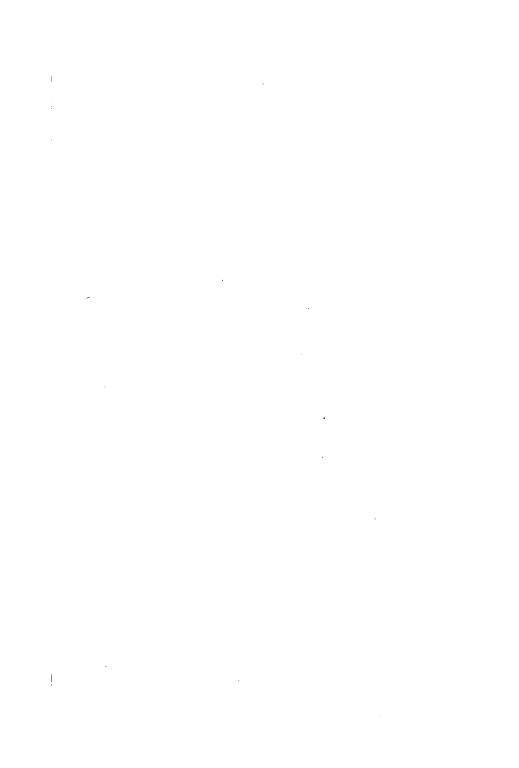

. ·

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   | · |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | 1 |  |
|   |   |  |   |  |

. 

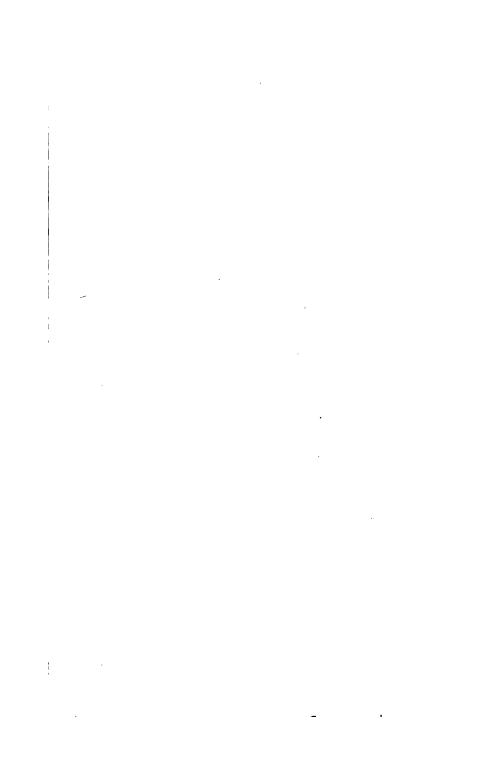

| , |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | i |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |

· -

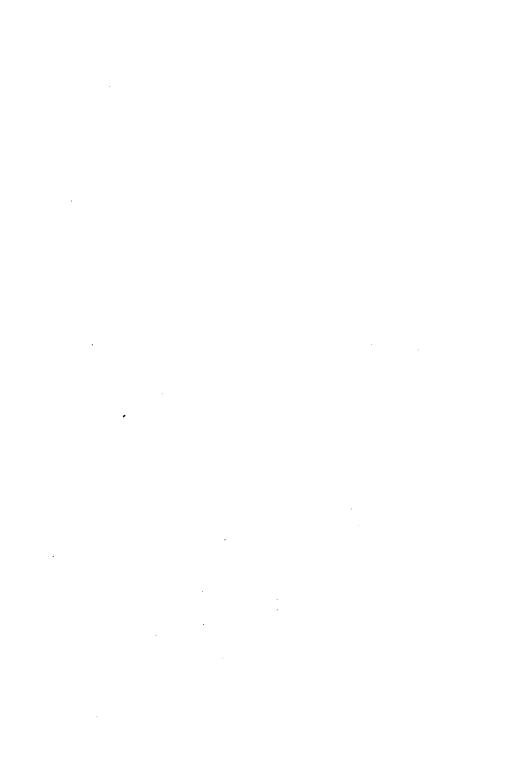

• . • .

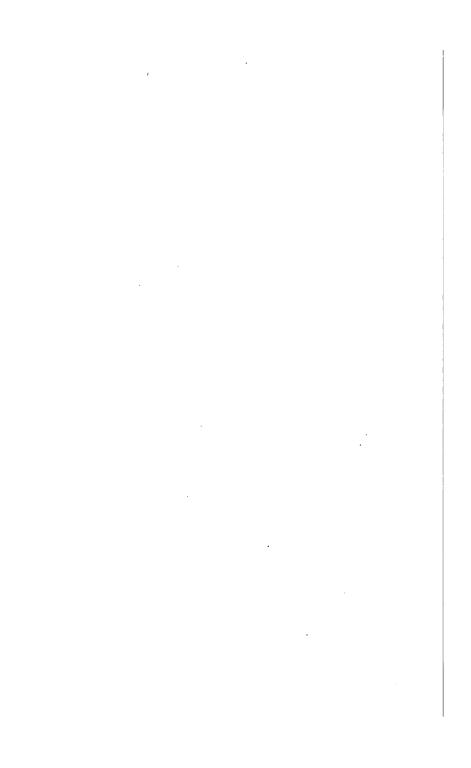

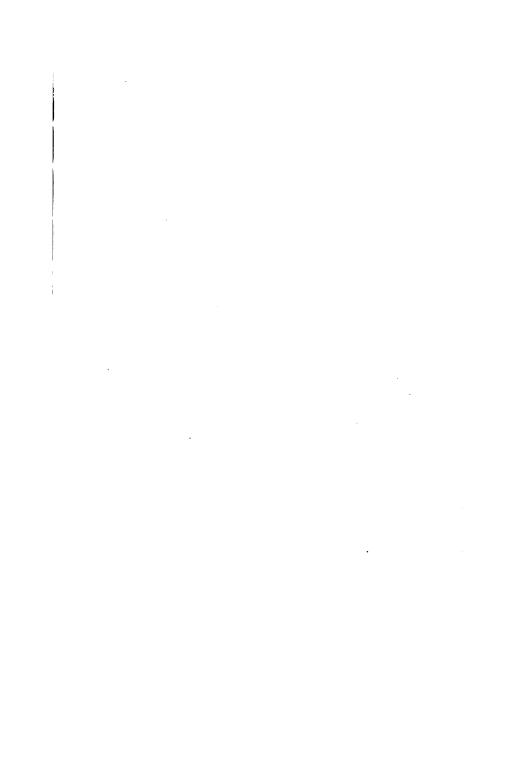

|  | · |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |

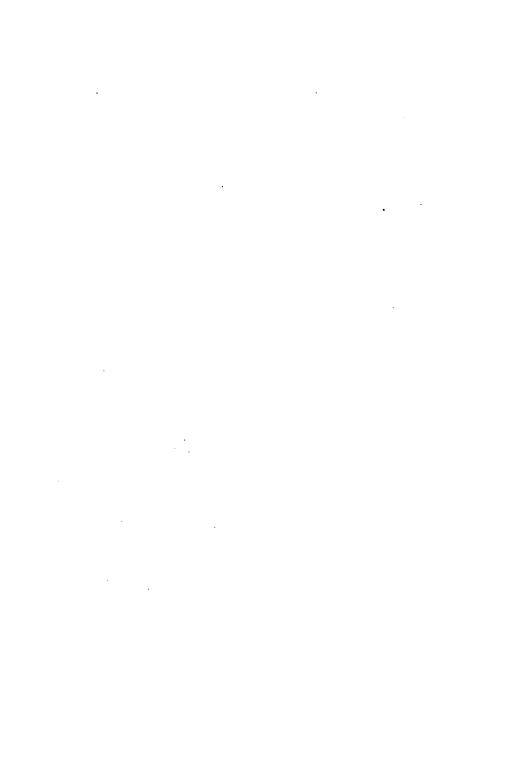



•

|   |   | • | i<br>i |
|---|---|---|--------|
|   |   |   | ļ      |
|   |   |   |        |
| · |   |   |        |
| • |   | · |        |
|   |   | · |        |
| • | ` |   |        |
|   |   |   |        |
|   |   |   |        |
|   |   |   |        |

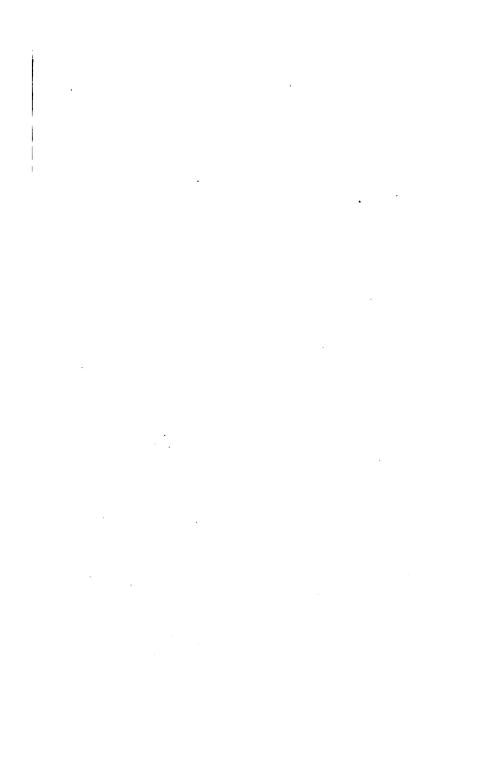

•

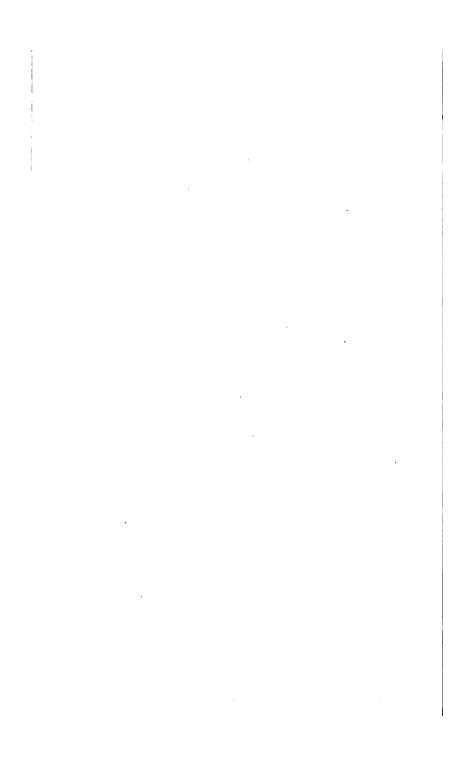

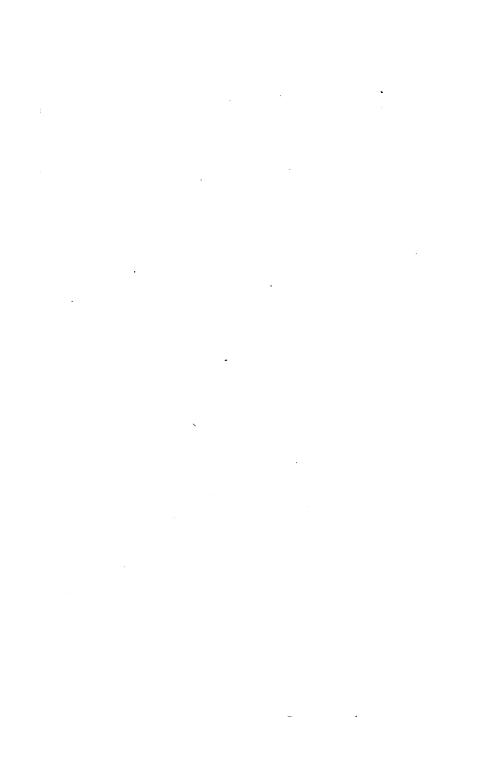

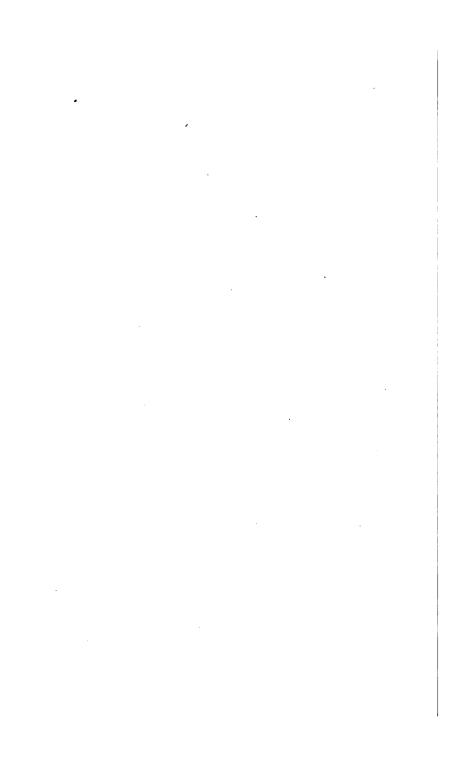

•

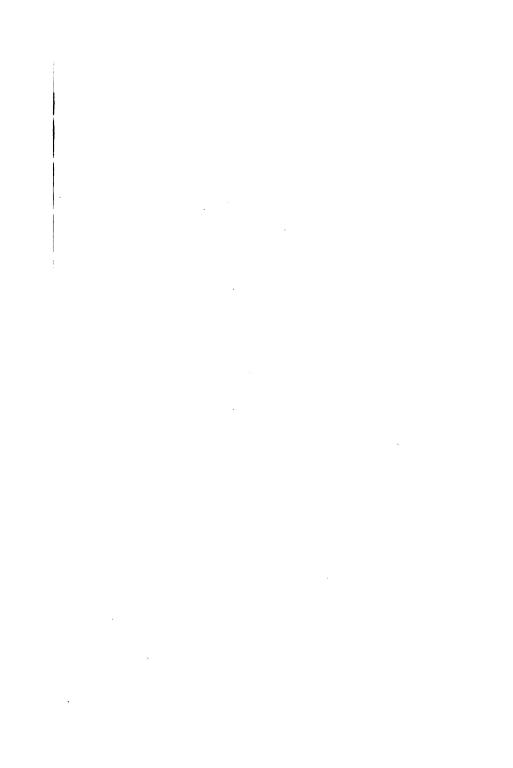

-, -. . . . .

. . 

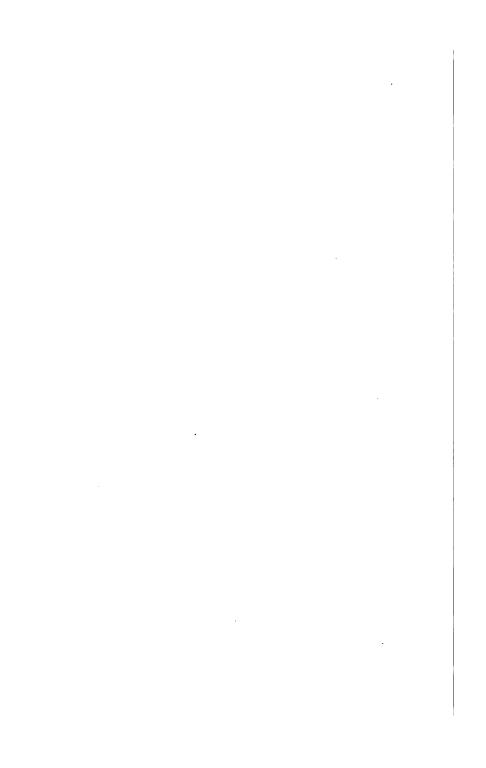

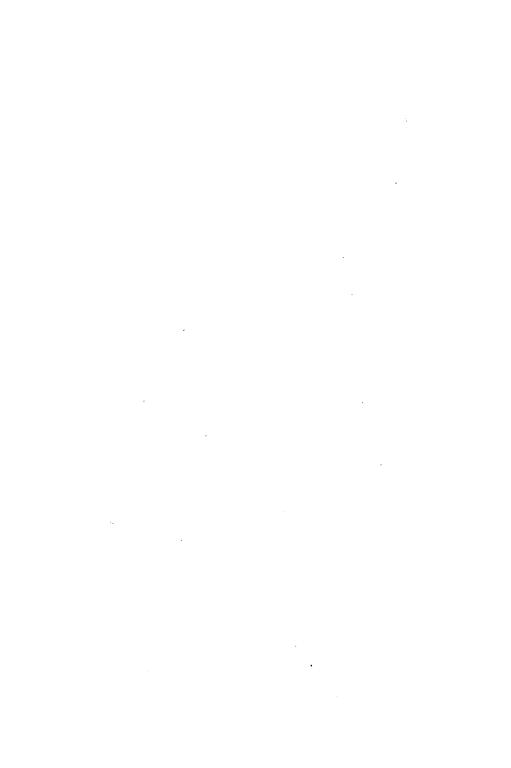



|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | i |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | , |   | : |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

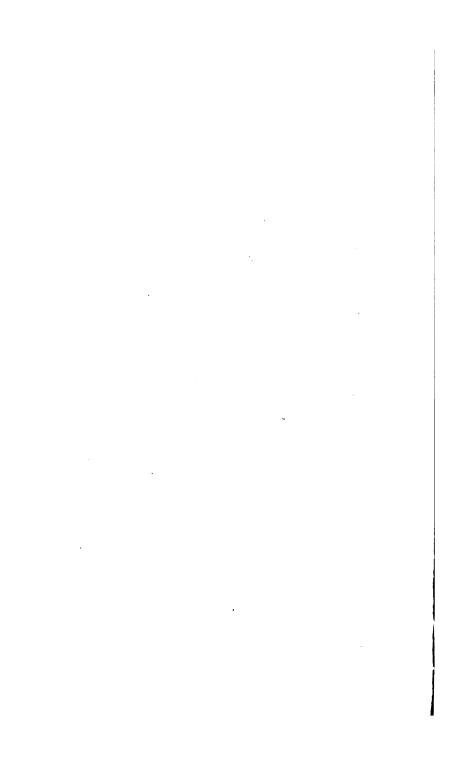

· . - .

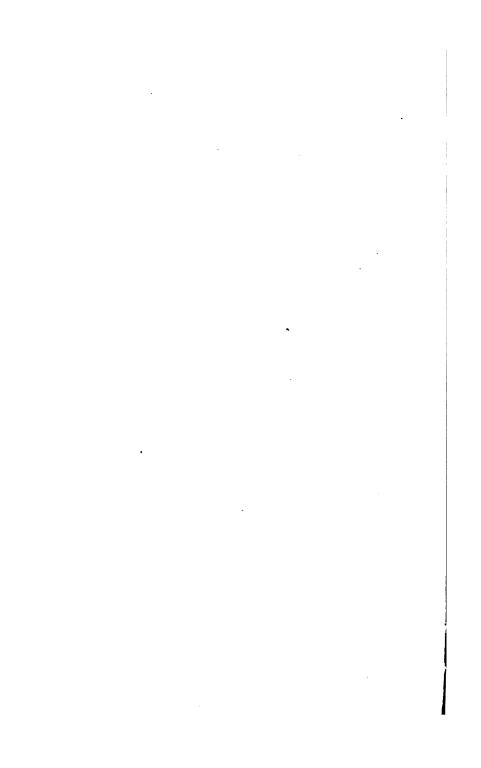

. .

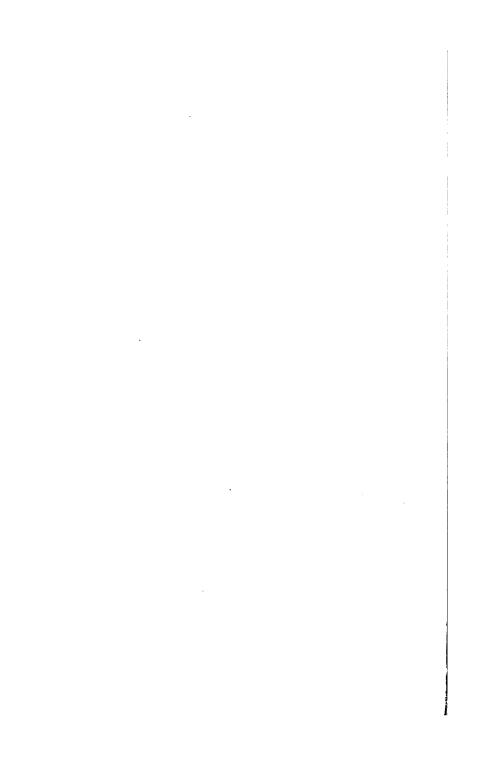

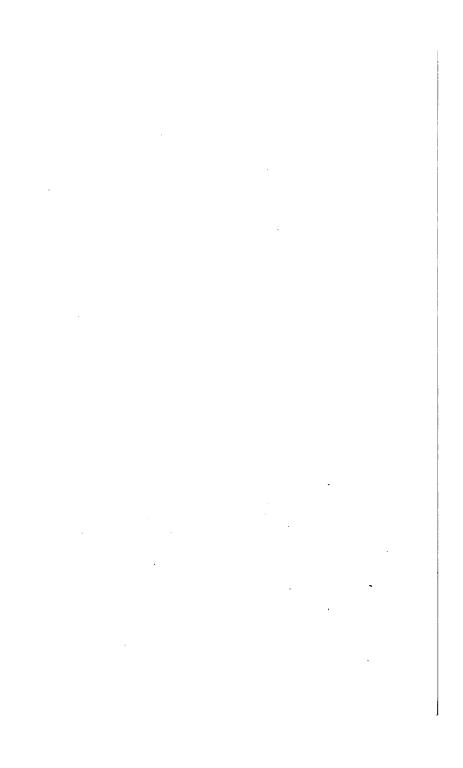



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |



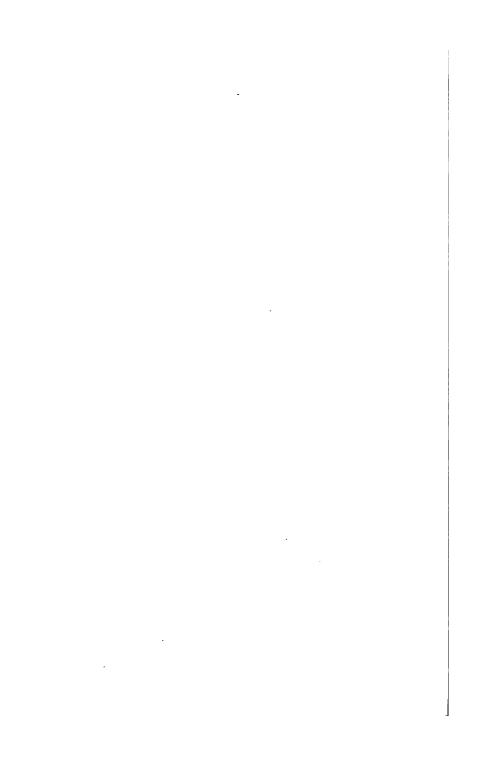

|  | · |   |       |  |
|--|---|---|-------|--|
|  |   | _ | · · · |  |

. • 

. ,

• •

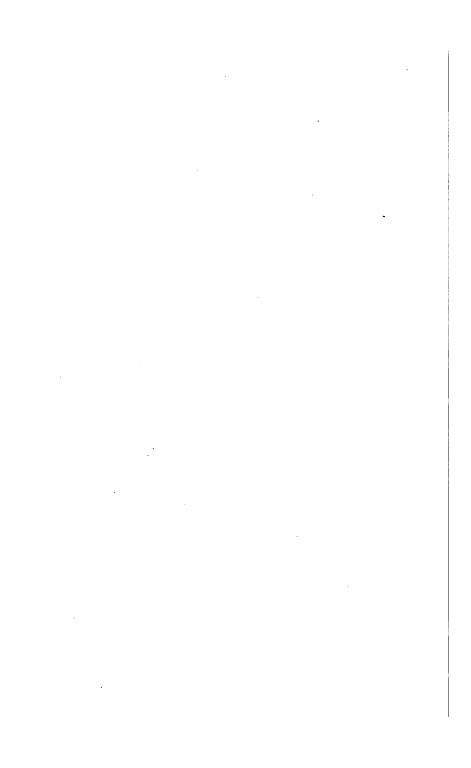

|  | - |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | , |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

.

• .

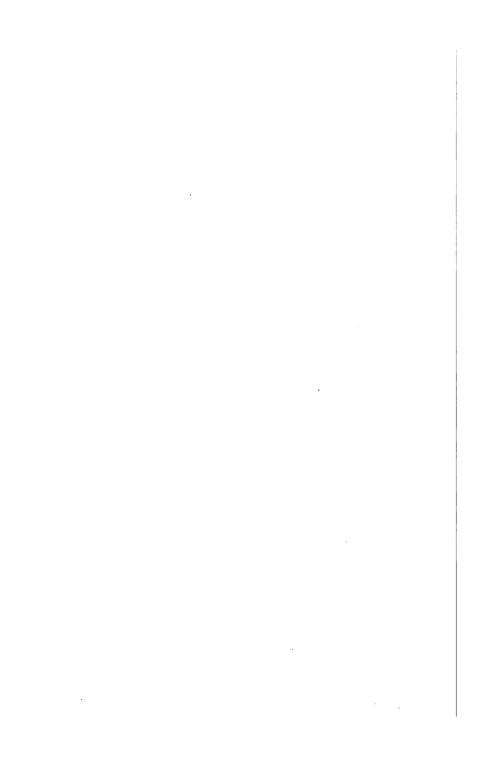

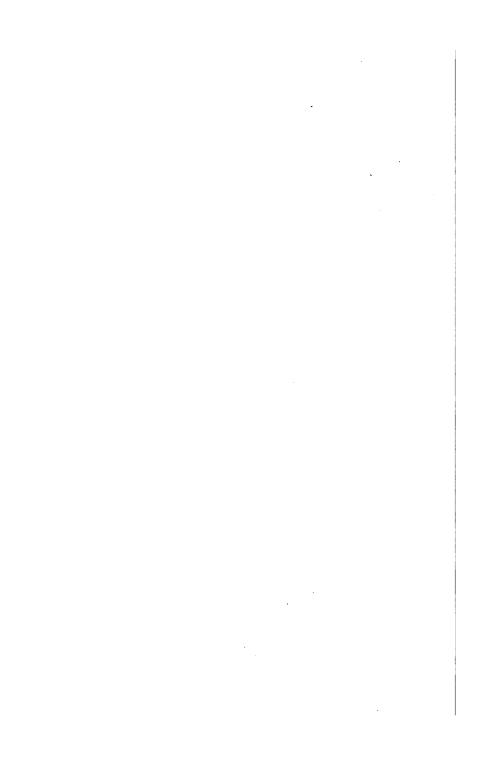

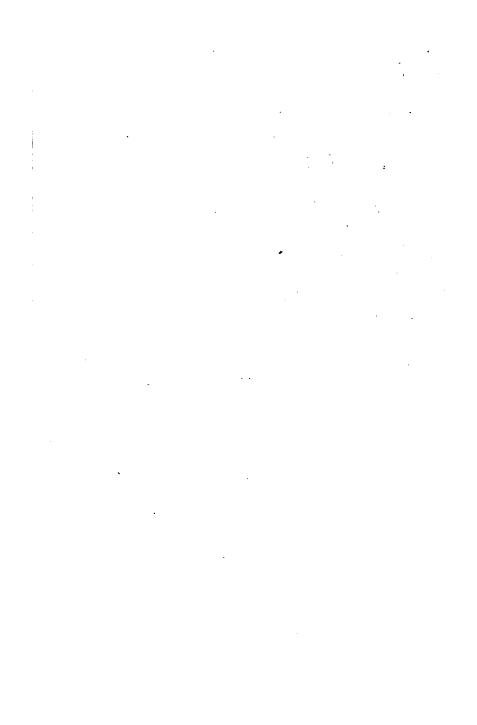

• • •

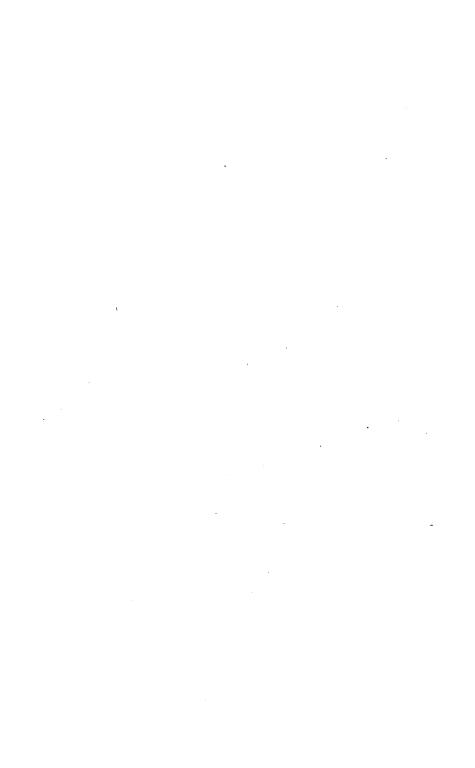

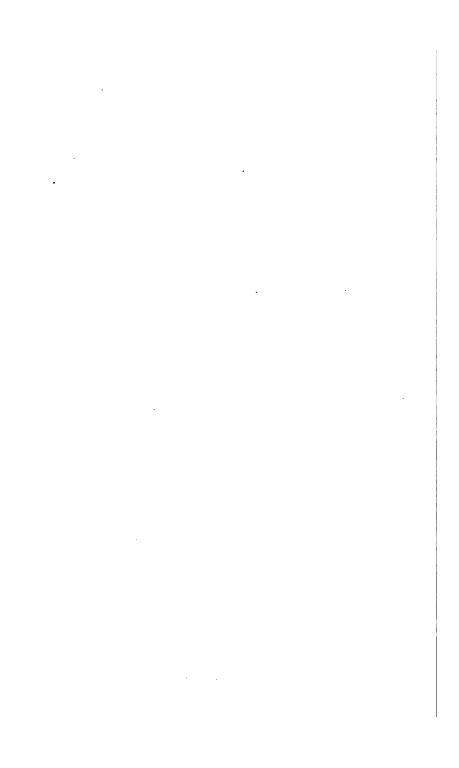



.

• . •

. 

. . .





PQ 4471 .F9 1866

PQ 4471 .F9 1866 C.1 Rime di Matteo di Dino Frescob Stanford University Libraries

3 6105 035 410 757

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

